



Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto



## COMENTARIO

0.5.

DI

# SESTO GIULIO FRONTINO

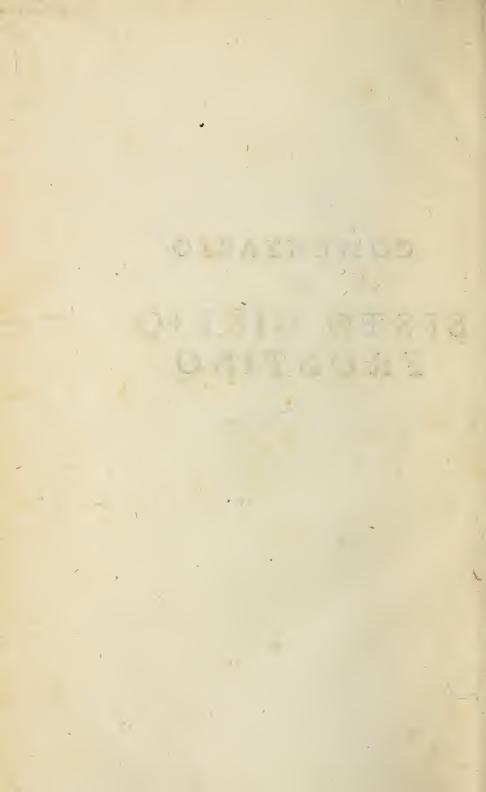

E9355d Sextus Inhard Frontinus

## COMENTARIO

DI

# SESTO GIULIO FRONTINO

DEGLI ACQUEDOTTI DELLA CITTA'
DI ROMA

CON NOTE E FIGURE ILLUSTRATO

#### DA BALDASSARRE ORSINI

PROFESSORE DELLE BELLE ARTIE DIRETTORE
DELL'ACCADEMIA DEL DISEGNO DI PERUGIA

Si quis diligentius estimaverit aquarum abundantiam...
extructos areus, montes perfossos, convalles æquatas, fatebitur mihil magis mirandum fuisse in toto orbe rerrarum.

Plin. hist. nat. l. 36. c. 15.

#### IN PERUGIA 1805.

Nella Stamperia Camerale di Carlo Baduel

Con le dovute licenze.

PA 6389 FHD43 1805

9/4/1590

#### AL NOBIL UOMO

IL SIGNOR

#### GIO. BATTISTA VERMIGLIOLI

PRESIDENTE DEL MUSEO PUBBLICO DI PERUGIA ACC. ETRUSCO E CORRISPONDENTE DI VARIE SOCIETA' LETTERARIE

#### CARLO BADUEL:

Permettete, che io vi dia un' attestato della mia stima, e che dai miei Torchi esca un' Opera fregiata del Vostro nome. Sò che Voi non avete bisogno per esser conosciuto, che vi si dedichino l' Opere altrui, quando con l'Opere Vostre avete saputo far ben noti i Vostri talenti, ed avete saputo ancorche Giovane, acquistare nella Repubblica dei Letterati un posto ben distinto, e pur troppo meritato dalle Vostre indefesse fatiche. Quello però, che non esige la Vostra riputazione, lo esige pur troppo il dovere, che bo io di far conoscere al culto Pubblico le obbligazioni, che vi professo, e non potendolo fare altrimenti, lo fo col dedicarvi la nuova l'dizione, che in questo Libro presento ai Giovani studiosi dell' Opuscolo sugli Acquedotti, di Giulio Frontino, unito a molte Note, ed alla Traduzione, che ne ha fatta l'instancabile nostro Sig. Baldassarre. Vi aggiungero ancora, che l'Opera stessa di questo celebre Scrittore mi ba vichiamato a Voi, e mi ba fatto vedere nella Persona Vostra una ragione, per cui la medesima vi può in qualche modo anche appartenere. Non diró giá, che questo Letterato era simile a Voi nella nascita; ma dirò bensì, che incaricato, tanto della cura dell'acque, quanto del regolamento dell Armate fece vedere e a Nerva, e a Trajano collo scrivere sul Moto dei Fluidi, e sulla Scienza Militare, esser degno delle Cariche, che sosteneva, come lo avete futto ora veder Voi stesso, ch' essendo Presidente del Pubblico Museo, avete ben dati chiari argomenti, che a nessun altro si poteva questa cura meglio affidare. Voi siete stato il primo, che abbiate illustrato tanti nostri Antichi Monumenti, nella stessa maniera che

Frontino fu il primo, che scrivesse in Roma in Materia di Acque un Trattato . E' vero, che nei suoi risultati non si trova tutta quella precisione Geometrica, che si richiederebbe; che non ha avvertita la contrazione della vena prodotta da un certo moto vorticoso preso dall' acque nell'uscire da lumi; che non ha suggerito i compensi dei tubi addizionali per diminuirne le perdite; e che non dà la vera legge delle velocità rapporto all'altezza delle Conserve. Con tutto questo peraltro è fra gli antichi in materia d'Idrodinamica il già accurato Scrittore, di cui ci siano rimaste le Opere, ed è rimarcabile aver egli prima di tutti notato (nel che rende a lui giustizia anche Montucla nella sua Storia delle Matematiche ) che il tubo destinato a deviare le Acque da un' Acquedotto dec avere secondo le circostanze una posizione più, o meno obbliqua rapporto al Corso dell' Acqua stessa, e che il prodotto dell' acqua medesima, che si ottiene non dipende dalla sola Area del Lume, ma dal Livello dell' acqua medesima sovrastante allo scolo; verità sulla quale i Moderni Periti banno molto quistionato, e che alcuni non han voluto a di nostri concedere, se non dopo moite, e replicate esperienze.

Or noi, come ben sapere, siamo debitori ai Monaci, dai quali la Letteratura dee riPetere tutto quello, che di meglio ci è rimasto degli Antichi Scrittori, se mediante Frontino conosciamo fino a qual punto giungesse la scienza dei Romani sull' Acqua. Poggio Fiorentino, il quale molto si occupò nel principio del Secolo XV. in ricercare le polverose Biblioteche dei Claustrali, parlando delle Rovine di Roma, dice di aver egli ritrovato questo MS. nella Biblioteca di Monte Casino, ed il Mabillon nel suo Museo Italico rammenta un tal Codice. Se ciò non era, si sarebbe anche questo Opuscolo perduto, come di Frontino si è perduta la Tattica, il Trattato de Coloniis, de Limitibus Agrorum, ed altre Operette, delle quali i Critici lo fanno Autore. lo non debbo qui rammentare alla Vostra erudizione la quistione mossa da Rabenio, se sia, o nò il nostro Frontino quel medesimo che sotto Domiziano scrisse gli Strattagemmi. Voi ben vi ricordate della confusione, che fa il Gaddi nei suoi Scrittori non Ecclesiastici di Frontino, e Frontone; il paragone fatto da alcuni di stile, e stile; e come altri an distinto il Frontino Giureconsulto dall' Idrostatico, e dal Militare. Io però li credo un solo, ed è inutile l' intraprenderne presentemente le difesse dopo il dottissimo Commentario, che ci ha scritto il March. Poleni, il quale ha toccata anche questa quistione, ed ba raccolto tutto quello che anno scritto di Lui il Fabbretti nelle tre Dissertazioni inserite nel Tomo IV. dell' Antichità Romane del Grevio, il l'anvino nella sua Repubblica, il Giovanni Buteone il Kuncenio ed altri che lo an commentato, e che lo anno unito all' Opera di Vitruvio, come si vede nelle due Edizioni Fiorentine finte di Vittuvio negli Anni 1513, e 1522, e nell'

altra d' Argentina del 1543.

Dopo questi esempj sono certo, che non mi condannerete, se anch' io bo voluto com. pletare la mia Raccolta degli Scrittori di Architettura con un' Opera, che come vi bo detto, e andata per lo più in seguito di Vicruvio, e che si è creduta dai dotti poter interessare, non solamente un' Antiquario, ma un' Arcbitetto eziandio. Voi, che attendendo alle Scienze più sublimi, non avete trascurate le belle Arti eziandio, accopiate amendue le qualità. Ricevete dunque, sotto il Vostro favore un' Autore, il quale dopo di aver goduta l'amicizia dei Marziali, dei Plinii, dei Taciti, e di essere stato molto lodato dai suoi Contemporanei, lascia a me il piacere di potervi confermare il mio rispetto, e la verace mia stima

#### A CHI VORRA' LEGGERE

rontino non ha avuto mai la fortuna d' essere stato tradotto in italiano; e con ragione, perche prima che il ch. Poleni non riducesse il Testo all'antica fedeltà, egli era, a vero dire, un bujo pesto; ne mi sarei cimentato a tradurlo senza avere sotto l'occhio codesto capo d'opera di lui. L'ho pertanto tradotto ad instigazione de' dotti e virtuosi amici, e che come materia architettonica ch'è sempre andata unita a Vitravio, sembrava che non potessi a' medesimi disdire; e quasi pareami vergognosa cosa il non farlo. In questo laborioso esercizio ho gustato Frontino qual' egli è; e quale si conviene intenderlo nella nostra lingua italiana ve lo do. L' ho ravvisato dotto matematico, e perito architetto, ed ho insieme ammirato la magnificenza, e 'l coraggio romano in saper condurre cosi gran novero d'acque da luoghi lontanissimi con gran sapere, e con maturo con-

siglio. Io non sono poi di que' tali, che adorano le spampanate d'un moderno cinico scrittore, che pretende far l'archimandritta agli antichi, che, com' egli dice, ignorarono la natural legge delle acque, d'in-nalzarsi a livello ne' tubi communicanti; che se l'avessero conosciuta, non si sarebbono eglino risparmiati il dispendio degli acquedot. ti in tanti archi? Anch' io ravviso in Frontino, che gli antichi non arrivarono a quelle sottigliezze d'Idraulica sulle misure delle acque, nelle quali i moderni matematici si sono resi sublimi; ma le stupendi opere degli antichi dovrebbero pur troppo far arrossire talluni de'nostri, che non sanno condurre le acque, per far gettare quattro e cinque Zampilli. Laonde bisogna credere, che eglino studiassero praticamente assai più di noi circa la forza delle acque, dal ravvisare, che con tanto senno operarono nella condotta di que' canali, e rivi cosi abbondanti d'acque, che fecero stupire na Plinio, (1. 36. c. 15.) e Frontino mede-simo. (artic. 16) lo vorrei, che gli stu-diosi delle matematiche assaggiassero quest' opera di Frontino, che a bella posta mi sono invogliato di recarla in lingua nostra, ed illustrarla co' monumenti antichi recati in disegno. Questa anche loro servirebbe ad

intendere meglio Vitruvio circa la condotta delle acque; ed ora non porranno in dispregio un libro che non cosi facilmente veniva inteso, scritto com'era nella lingua del Lazio. Vi porrò finalmente in vista la persona di Frontino, qual'egli fu, e che cosa operasse, e questo lo potrete intendere dalle Memorie che di lui qui seguitano

### MEMORIE

### DI SESTO GIULIO FRONTINO

Anno dell'era volgare di Cristo 72.

Della edificazione di Roma secondo il computo
di Varrone 823. Essendo Consoli T. Flavio
Vespasiano Augusto per la seconda volta,
e T. Flavio Cesare

Che Frontino fosse di samiglia patrizia non v'ha dubbio, ma però di que' patrizj i cui 'antenati furono dagl' Imperatori ascritti a questo novero. Avendo egli detto in questi suoi Comentarj, (artic. I.) che la carica di Soprantendente delle Acque veniva sempre conferita a' Principi della città, ed avendo egli amministrata cotesta carica, è chiaro che egli cra de' primi della città. Se poi Frontino fosse nato in Roma, o no, non v'ha congettura da poterne con verità decidere. E siccome è cosa buja il ricercare di esso la patria, egli è del pari incerto cosa egli operasse innanzi alla sua carica di Pretore. Cornelio Tacito (hist. 1. 4, 039.) cosi ne parla. " Il primo di gennajo nel Senato

" ragunate da Giulio Frontino Pretore urbano, si decretarono lodi e ringratij a'
" Legati, agli eserciti, ed a' Re. E fu tra" sierita a Plotio Grifo la pretura di Tezio
" Giuliano levatagli per avere abbandonata
" la legione, che passò dalla parte di Ve" spasiano. Si diede a Ormo l'ordine eque" stre; e poco dopo Cesare Domiziano pre" se la pretura rinunziata da Frontino " Puó
darsi che Frontino rinunziasse la pretura per
entrare in grazia di Domiziano, il quale godesse insieme col Consolato anche la carica
di Pretore, come accennasi da Svetonio nella vita di lui (cap. 1.)

Anno di C. 74. Della fondazione di Roma 827. Essendo Consoli T. Flavio Vespasiano Augusto per la sesta velta, e T. Flavio Cesare per la quarta volta

Non si pone da veruno in dubbio che Fronțino non sia l'autore di quest' opera degli Acquedotti. Circa questo tempo egli fu surrogato Consolo, come manifestamente si argomenta da Eliano nella prefazione dell'opera che tratta di schierare le armate, e che terminata la sua carica se n'andasse viceconsolo nella gran Brettagna, e questo potè succedere l'anno 827 della edificazione di Roma, terminato appunto il consolato

Anno di C. 75. Della edificazione di Roma 828. Essendo Consoli T. Flavio Vespasiano Augusto per la sesta volta, e T. Flavio Cesare per la quarta volta

Questo si può ben congetturare da Cornelio l'acito nella vita di Giulio Agricola, (cap. 17.) il quale cosi si esprime . , L quan-, tunque Ceriale oscurasse assai l'imprese, e la fama dell'altro sucessore, tuttavia ancor Giulio Frontino uomo valoroso, sostenne quanto gli fu possibile il peso di , quella guerra; avendo per forza d'armi , soggiogati i Siluri, gente bellicosa, e di , molto valore, e convenutogli oltre alla , virtú del nemico, superare anco le diffi-, coltà del paese, e dei luoghi,, A codesto Ceriale adunque su sostituito Frontino, ed a cui poi succedette Giulio Agricola circa l' anno 831 di Roma, e che Frontino solamente vi comandasse per tre anni

Anno di C. 78. Di Roma 831. Essendo Consoli L. Celonio Commodo, e D. Novio Prisco

Dopo che Frontino ebbe nella gran Brettagna domati i Siluri, tornatosene in Roma, potrebbe congetturarsi, che in questo tempo egli scrivesse i libri degli Stratagemmi, ossiano dei detti e de' fatti de' valenti capitani. Ed in fatti nell'articolo II. degli Acquedotti egli ci dichiara d'avere anche scritti altri Libri prima di cotesti; giacche per l'esperienza, e per la pratica avuta in guerra vi potè benissimo riuscire a componergli

Anno di C. S4. Di Roma 837. Essendo Consoli l'Imperatore Domiziano per la X. volta, e C. Oppio Salino

In quest'anno probabilmente Frontino pubblicò il libro degli Stratagemmi; conciosiache in cotesti venga Domiziano per ben cinque volte nominato, e vi si faccia sempre menzione della guerra della Germania, ed il titolo di Germanico venga sovente aggiunto al nome di Domiziano; e che al ritorno di coresto Imperatore da questa guerra i detti libri venissero pubblicati . Intorno poi agli altri scritti di Frontino, che si sono perduti, è incerto il tempo in cui gli scrivesse, se forse non vi attendesse nel tempo che regnò Domiziano, nel quale certamente avrà avuto tutto l'agio di riposarsi, e tenersi lungi da coresto Imperatore, e godersi l'amico suo il poeta Marziale; com' egli nell' epigramma (l. x. ep. 58.) benissimo ne lo palesa

Anno di C 97. Di Roma 850. Essendo Consoli l'Imperatore Nerva Augusto per la III. volta, e L. Verginio Rufo per la III. volta

Egli si può credere che in questo tempo Frontino fosse Consolo per la seconda
volta. Di ciò ne da un cenno Marziale in
un suo epigramma. (1. x, ep. 48) Egli in
questo medesimo anno fu creato Soprantendente delle acque; cioè dopo aver terminata la carica del consolato. Egli medesimo ne lo conferma nell' articolo 102

Anno di C. 100. Di Roma 853. Essendo Consoli l'Imperatore Trajano Augusto per la III. volta, e Sesto Giulio Frontino

Cominciò Frontino a scrivere l'opera degli Acquedotti sotto l'Imperatore Nerva Coccejo, e la continuò sotto l'imperio di Nerva Trajano. Onde cotesto libro non può essere pubblicato che nell'anno di Roma 853, cioè sedici anni dopo scritto il libro degli Stratagemmi, il quale, come innanzi si diceva, fu scritto l'anno di Roma 837. In un'intervallo di tempo considerabile l'Autore potè variare lo stile; onde non fa meraviglia se talluni hanno attribuite coteste due opere a due Autori differenti

Anno di C. 101. Di Roma 854. Essendo Consoli l'Imperatore Trajano Augusto per la IV. Volta, e Sesto Articulejo Peto

In quest' anno Frontino, per avventura su Viceconsolo nell' Asia, e sugli coniata a Smirni la medaglia; veramente onore
insolito a' Viceconsoli. Avvi chi ha dubitato non essere cotesta medaglia del nostro Frontino, ma di alcun'altro, essendosi qui essignata la di lui testa barbata; conciosiache l'uso della barba s'introducesse
da Adriano, e Frontino mancò da questa
vita circa la metà dell'imperio di Trajano.
Il Gronovio (in Thes. Antiq. Graec. Tom.
III pag. dddd) vuole che cotesta essigie appartenga a quel Frontino del quale si è satta menzione da Eliano, e questi è certamente il nostro Frontino

Anno di C. 106. Di Roma 859. Essendo Consoli L. Cejonio Commodo, e L. Tuzio Cereale

E' da pensare che Frontino non finisse di vivere prima di quest'anno. Plinio nella epistola VIII del libro IV scrive, che egli succedette nella dignità degli Auguri a Giulio Frontino uomo patrizio. Plinio poi aveva chiesto a Trajano (ep. VIII. l.x.) cotesta dignità; onde è palese, che Frontino

trapassasse imperando Trajano; e cotesta dignità non toglievasi mai vivente il soggetto. Ove si potesse sapere l'anno in cui Plinio ottenne questa dignità, si saprebbe ancora quando mancò Frontino. Giovanni Masson nella vita di Plinio s'immagina, che Plinio fosse ammesso tra gli Auguri l'anno di Roma 856. Ma di ciò si vada a rintracciare il probabile per altra via. Dirò dunque che Plinio nella citata epistola (VIII. i. IV.) scrive, Voglia il cielo, che io ho, conseguito si il Sacerdozio, che il Con-" solato ancorche più giovane io sia di co-" lui; (cioè di Cicerone) cosi da vecchio &c. Cicerone fu creato Consolo l'anno 43 di sua età, ed Augure nell'anno 54, come chiaramente fa toccar con mano Francesco Fabrizi nella vita di esso. Ma se Plinio si fosse messo fra gli Auguri, o nell'anno di sua ctà in cui Cicerone fu creato Consolo, ovvero prima di codesto anno; per verità si può congetturare, che Plinio ambizioso di gloria lo avrebbe quivi netato; ma non avendolo fatto, ne avviene, che Plinio potesse esser messo fra gli Auguri dopo l'età di anni 43, ed in conseguenza prima dell'anno di Roma 850 non poteva compire l'an-no 44 di sua età, e l'essere ammesso nel collegio degli Auguri. L'aonde a quest' epoXX

ca si può riferire all'incirca la morte di Frontino

Presso gli antichi si giudicò cosa degna, che Frontino vietasse l'erigersi a se un sepolcro; e ne viene per questo eroismo assai lodato da Plinio, (ep. XIX. l. IX.) con dire, essere inutile lo spendere in un monumento, poiche durerà la memoria di noi ove abbiam guadagnato in vita. Tutto questo racconto è quanto di Frontino si può con probabilità asserire, e niente di più

the same of the sa 

# SEX. JULII FRONTINI

D E

## DE AQUEDUCTIBUS URBIS ROMÆ

### COMMENTARIUS

I Cum omnis res ab Imperatore delegata intentiorem exigat curam; et me seu naturalis sollicitudo, seu fides sedula non ad diligentiam modo, verum ad amorem quoque commissae rei instigent; sitque mibi nunc ab Nerva Augusto, nescio diligentiore, an amantiore Reipublicae Imperatore Aquarum iniunctum Officium, (a) ad nsum, tum ad salubritatem, (b) atque etiam ad securita-

Artie. 1 (1) Cioè da Nerva Coccejo. L'Autore dirà all'articolo 102, che egli ebbe la soprantendenza delle acque nel Consolato dell'Imperatore Nerva, e di Virginio Rufo, in tempo nel quale visse Nerva Coccejo

(2) L'uso delle acque in Roma era variamente distribuito, come in seguito ne parla Fronzino, e nell'articolo 88 ne dirà per quanto spetta alle sanità, e nell'articolo 117 ne accenna ciò che riguarda la sicurezza

<sup>(</sup>a) Al. tum ad usum

<sup>(</sup>b) Al. usque ad securitatem urbis

#### COMENTABIO

DEGLI ACQUEDOTTI DELLA CITTA DI ROMA

DI

#### SESTO GIULIO FRONTINO

I. Conciosiache qualsiasi cosa che dall' Imperatore venga delegata a persona, domandi una soprantendenza oltremodo premurosa; e ò sia che abbia in me natural premura, oppure accurata fedeltà, che m' aizzi non solamente alla diligenza, ma anche all'amore per la cosa a me commessa; sul punto, che da (1) Nerva Augusto, di cui non saprei dire se si desse un più attento, ed un più amante Imperatore a prò della Repubblica, mi si appoggia la Carica della soprantendenza delle Acque destinate si (2) all'uso, che alla sanità, e sicurezza di Roma; comeche questa sia stata sempre amministrata da' principali (3)

A 2

<sup>(3)</sup> Frontino nell'articolo 102 fa il novero di tutti quelli che da principio hanno avuta la soprantendenza delle Acque fino ad esso lui

tem Urbis pertinens, administratum per principes semper Civitatis nostrae Viros; primum ac potissimum existimo, sicut in ceteris negotiis institueram, nosse quod suscepi

II Neque enim ullum omnis actus certius fundamentum crediderim, aut aliter, (a) quae facienda, quaeque vitanda sint, posse decerni, (h) aliudve tam indecorum tollerabili Viro, quam delegatum Officium ex Adiutorum agere praeceptis ( quod fieri necesse est, (c) quotiens imperitia praecessit, et Adiurorum decrevit usum ) quorum etsi necessariae partes; (d) sunt ad ministerium tamen ut manus quaedam, et instrumentum agentis. Quapropter ea, quae ad universam rem pertinentia, contrabere potui, more jam per multa mibi Officia servato, in ordinem, et velut in unum (e) corpus deducta, in bunc Commentarium contuli, quem pro forma administrationis respicere possem. In

<sup>(</sup>a) Joe. quum quae facienda, quaeque vitanda sint posse decernere

<sup>(</sup>b) Al. Nam quid vere tam tam indecorum viro, ce intollerabile

Joc. Nam quid Viro tam indecorum et intellerabile

<sup>(</sup>c) Joc, quotiens imperitia praecessit ejus cui decernitur, et usus quorum &c.

<sup>(</sup>d) Joc. sunt, tamen ad ministerium ut manus quaedam; et instrumentum agentis esse debent

<sup>(</sup>e) At. in hunc corpus. Joc. in corpus

Uomini della nostra Città; io prima, e sopraturto vado pensando, come era solito a deliberare in tutti gli altri mici affari, di non ignorare, cioe, l'assunto che ho

preso

Il Imperciocche non avrei giammai creduto, che non vi avesse il principio fondamentale e più che certo di che che si sia amministrazione, e non che fosse cosi invariabile per riguardo al distinguere l'affare che si era intrapreso; ovvero che diversamente da quella conoscenza avutane si potesse risolvere di fare, o non fare; e neppure avrei creduto, che ad un'Uomo di abilità sufficiente ad agire, disconveniente cosa fosse il servirsi nella carica a lui delegata delle istruzioni degli Ajutatori (locche è necessario a farsi tutte le volte che l'insufficienza vi ha preceduto, e d'onde si scemò poi l'usanza di porvi gli Ajutatori ) comecche la carica di codesti necessaria sia, eglino però hanno un tal potere nell'amministrare, e sono essi il mezzo per cui si opera. E questo si è il perche ho impiegato questo mio Comentario a rimettere per ordine in un sol volume quelle cose che si appartengono al tutt' insieme dell'affare, e che ho poturo ricpilogare, com'è già mia usanza di fare in parecchie cariche; cosieche servisse a me coaliis autem Iibris, quos post experimenta et usum composui, Succedentium res acta est, bujus Commentarii fortasse pertinebit et ad Successorem utilitas, sed, cum interinitia administrationis meae scriptus sit, in primis ad meam institutionem regulamque proficiet

notitiam praetermisisse videar, nomina primum Aquarum, quae in Urbem Romam influent (a) ponam; tum per quos quaeque earum, et quibus Consulibus, et quoto post Urbem conditam anno perducta (b) sit; deinde quibus ex locis, et (c) a quoto milliario coepisset; quantum subterraneo rivo, quantum substructione, quantum opere arcuato; postea altitudinem cujusque, (d) mo-

<sup>(</sup>a) Al. promam

<sup>(</sup>b) Joc. perductae sint

<sup>(</sup>c) Joc. a quoto miliario duci coepissent

<sup>(</sup>d) Al. modulorum erogationes habiles factae sunt

Artic. 3. (1) Il miglio costava allora di mille passi, e ciascun passo di cinque piedi. Qualora nota ci fosse la misura del piede, ci sarebbe ancora noto tutto il resto. Le opinioni degli autori sull'antico piede romano non combinano. Il Fabretti lo riconosce nel piede del Campidoglio, e coresto contiene undici pollici del piede del re

me il piano, ove vi potessi sopra aver l' occhio nella mia amministrazione. E così va, a differenza degli altri libri che ho farto, ove si era trattato degli affari, che sono riusciti bene dopo averne fatta esperienza, ed uso. Ma per avventura questo mio Comentario riguarderà, e sarà di vanraggie a chi verrà dopo di me; ma siccome egli sia stato da me scritto dopo il principio della mia amministrazione, servira esso in prima a me per norma, e per iscopo

III E perche non mi paja d'aver tralasciata alcuna cosa che si stenda al tutt' insiense dell'affare, prima porrò i nomi delle Acque che sboccano in Roma, ed ancora in qual luogo ciascheduna di queste vada, ed in che numero, in qual'anno, e sotto quali Consoli infin dalla fondazione di Roma sieno state fatte venire; indi da quali luoghi, e da quante (1) miglia in fuori abbian cominciato a venire, e quanto camminino per canale sotterraneo, quanto sulle sustruzioni, e quanto sopra gli archi si distendano. Dipoi dirò della (2) altezza

<sup>(2)</sup> Fer l'alteurs dell'acqua dee intendersi quella che si riporta dalla livellazione; come Frontino meglio si dichiaterà nell'arriculo . 8

dulorumque rationem, et ab illis erogationes; quantum extra Urbem quantum intra Urbem unicuique Regioni (e) pro suo modo unaquaeque Aquarum serviat; quot Castella publica, privataque sint; et ex his quantum publicis Operibus, quantum Muneribus (ita enim cultiores (f) appellant) quantum Lacubus, quantum nomine Caesaris, quantum Privatorum usui beneficio Principis detur; (g) quod, (h) jus tuendarum sit earum; quae id sanciant poenae ex Lege, Senatusconsultis, et Mandatis Principum irrogatae

<sup>(</sup>e) Joc. pro suo modulo

<sup>(</sup>f) Joc. apellantur

<sup>(</sup>g) Poleni = Quod jus sit tuendarum earum, quae poen irregatae ex Lege, Senatusconsultis, et Mandatis principum id jus sanciant =

<sup>(</sup>h) Al. jus tenendarum

<sup>(3)</sup> Per Modulo Frontino intese un tal cannone, o tubo da condurre l'acqua, con cui veniva determinata la quantità di quell'acqua che derivar si doveva dal castello, e che conteneva quella tant'acqua che veniva conceduta. La voce Modulo vien così detta come se fosse un modo o misura. Ne parlerà Frontino all'articolo 36

<sup>(4)</sup> Regione fu cosi detta di quella provincia ch'era governata da un re, e per similitudine si dinominarono Regioni quelle grandi porzioni della Città di Roma, che furono in numero di quatordeci

di ciaschedun' Acqua, della ragione de' (3) moduli, della loro distribuzione, e per quanto dentro e fuori di Roma, in ciascheduna (4) Regione ogniuna delle Acque serva, secondo la sua misura quantitativa. Il novero de' (5) Castelli pubblici e privati; e quant' Acqua da questi si dia all' opere pubbliche, quanta agli Spettacoli pubblici (che i romati più colti chiamano (6) doni) e quanta vi bisogni per i Laghi, quanta se ne dia alla partita di Cesare, quanta all' uso delle persone private per privilegio del Principe; il perche è giusto di garentirle; e che le penalità impostevi dalla Legge, da' Decreti del Senato, e dagli ordini de' Principi, cotesto diritto ne venga confermato (7)

<sup>(5)</sup> Castello presso Vitruvio ( l. 8, c. 7 ) dicesi d'un grande ricettacolo d'acqua, ove cade dal canale, od acquedotto, dal quale dipoi si distribuisce per la città ad uso del pubblico, e delle famiglie private

<sup>(6)</sup> La voce latina munera indicava talvolta gli spettacoli, conciosiache anche cotesti si davano a luogo di doni; e qui da Frontino così vengono intesi. Così le naumachie contenevano le acque per farvi dentro alcuna sorta di giuochi. Soggiunge Frontino, che gli spertacoli dalla plebe non venivano così chiamati con questa voce

<sup>(7)</sup> Sin qui Frontino a modo di prefizzione reca l'argomento dell'opera. Taluni Interpreti ve l'hanno distinta, come hanno diviso il rimanente di quest'opera in due libri

IV Ab Urbe condita per annos CCCC XXXXI contenti fuerunt Romani usu Aquarum, quas aut ex Tiberi, aut ex puteis, aut ex fontibus bauriebant. Fontium memoria cum sanctitate adbuc extat, et colitur: salubritatem enim aegris corporibus, (a) afferre creduntur, sicut (b) C. Ammaranius Apollinaris meminit. Nunc autem in Urbem influent Aquae Appia, Anio vetus, (c) Marcia, Tepula, Julia, Virgo, Alsietina, quae eadem vocatur Augusta, Claudia, Anio novus

V M. Valerio Maximo, P. Decio, (a)
Mure COSS. anno post initium Samnitici belli. (b) XXXI, Aqua Appie, inducta est
ab Appio Claudio Crasso Censore, cui postea
Caeco fuit cognomen, qui et Viam Appiam

Artic. 4 (1) In oggi il Teverone

Artic. s (1) Ne' framenti de' fasti Capitoli ni si ha M. VALERIVS. M. F. M. N. MAKIMVS. P. DECIVS. P. F. Q. N. MVS

(2) Sembrerebbe che l'assertiva di Frontino si contrastasse da Plinio (1. 31, c. 3) e da Dionigi d'Alicarnasso, i quali ci dicono, che Anco Marcio re de' romani fu il primo ad introdutte in Roma l'asqua Marc

<sup>(</sup>a) Al. afferre credimus

<sup>(</sup>b) Al. Camaras Apollinaris. Jos. c. Ammaranus Apollinaris

<sup>(</sup>c) Al. Martia

<sup>(2)</sup> Al. Murena

<sup>(</sup>b) Al. XX, al. XXX.

IV. Fin da 441 anni dalla edificazione di Roma furono i Romani contenti coll uso delle Acque, le quali attingevano dal Tevere, o da' pozzi, ovvero dalle sorgenti. Tuttora di coteste sorgenti la memoria vi ha, e religiosamente ella si conserva; perciocche al raccontare di Cajo Ammaranio Apollinare vi ha credenza, che elleno apportino sanità a' corpi infermi. Di presente poi shoccano in Roma l'Acqua Appia, quella dell' Aniene vecchio, la Marcia, la Tepula, la Giulia, la Vergine, l'Alsietina, ossia l'Augusta, l'Acqua Claudia, è quella dell' (1) Aniene nuovo

V L'anno 31 dopo che cominciò la guerra co' Sanniti, essendo Consoli Marco Valerio Massimo, e Publio Decio (1) Mure, fu condotta l'Acqua (2) Appia da Appio Claudio Censore, il quale fu poi per soprannome chiamato (3) Cieco; ed egli fu

C. F, CAECVS
VIAM . APPIAM , STRAVIT
LT . AQVAM . IN
VRBE . ADDVXIT

cia, la cui sorgente è negli ultimi monti de' Peligni nell'
Abruzzo nelle vicinanze di Sulmona; ma cotesti popoli
noa futono mai soggetti ad Anco Marcio, ed ove allora
non si estendeva il dominio di Roma, ch'eta ristrettissimo, e non più oltre che 28 miglia dalla medesima

<sup>(3)</sup> Presso il Grutero avvi la seguente iscrizione APPIVS. CLAVDIVS

a Porta Capena, usque ad Urbem Capuam muniendam curavit. Collegam babuit (c) C. Plautium, cui ob inquisitas ejus Aquae venas Venocis cognomen datum est. Sed quia is intra annum et sex menses, deceptus a Collega tamquam id idem facturo, abdicavit (d) se Censura, nomen Aquae ad Appii tantum bonorem pertinuit; qui multis tergiversationibus extraxisse Censuram traditur, donec et Viam, et bujus Aquae ductum consummaret. Concipitur Appia in Agro Lucullano, Via Praenestina, inter milliarium VII et VIII, Diverticulo sinistrorsus passuum DCCLXXX. Ductus ejus babet longitudinem a capite usque ad Salinas, qui locus est ad Portam Trigeminam, passuum XI millium CLXXXX, sub terram passuum XI millium CXXX; supra

<sup>(</sup>c) Al. c. Plautum

<sup>(</sup>d) Al. se a censura

<sup>(4)</sup> Negli anzidetti frammenti capitolini avvi CENSS. AP. CLAVDIVS. C. F. AP. N. CAECVS. C. FLAVIVS. C. F. C. N. QVI. IN. HOC. IIONORE. VENOX. APPELLATVS. EST

<sup>. (5)</sup> Leggasi Tito Livio ( Dec. I, l. 9, c. 29), Fu celebre la Censura di quell'anno di Appio Claudio, , c di Cajo Plautio; ma di più avventurata memoria fu, presso de' posteri il nome di Appio; poiche fece egli, lastricare la via, e conduse l'acqua in Roma; e sut-

che procurò di lastricare la via Appia da Porta Capena perfino a Capua. Ebbe per Collega (4) Cajo Plautio a cui si diede il soprannome di Venoce; appunto perche egli ritrovò le vene di cotest' Acqua. Ma perche costui dentro un' anno e sei mesi avvolpinato dal suo Collega, si tolse per via di giudizio dalla dignitá (5) di Censore; ed intanto l'onore grande di aver ritrovata l' Acqua rimase nella persona di Appio; e si racconta, che questi con parecchi sutterfugi portasse innanzi la sua carica di Censore finattanto che impiegato si fosse a terminare la Strada, e l'Acquedotto. Sgorga il capo dell' Acqua Appia dal campo d' Agnano nella via di Palestrina, tra il settimo e l'ottavo miglio, al viottolo a sinistra, per l'estensione di 780 passi. Il condotto di questa ha di lunghezza undici mila e 100 passi, dal suo capo perfino alle (6) Saline, cioè in qualche di-

(6) Queste Saline debbonsi riputate per fabbriche non lungi dalla ripa del Tevere, ove si serbava il sale trasportato per barca, ed ove anche si vendesse

<sup>&</sup>quot;, te queste cose egli le fece solo, perche il Collega non ", avendo ottenuto il suo intento, sparso dalla rossezza ", del sangue il volto per la vituperosa ed odiosa elezio-", ne fatta dal Senato , rinunziò la magistratura. Appio già ", fin ab antico rassomigliandosi nella costanza innata del-", la sua famiglia, egli solo ritenne la Censuta

terram substructione et arcuatione proxime ad portam Capenam passuum LX. Jungitur ei ad Spem veterem in confinio Hortorum Torquatianorum, et .... Ramus Augustae ab Augusto in supplemento ejus additus, imposito cognomine respondenti (e) Gemellarum. Hic Via Praenestina ad milliarium VI. Diverticulo sinistrorsus passuum DCCCC LXXX proxime Viam Collatiam accipit fontem, cujus Ductus usque ad Gemellas efficit rivo subterraneo passuum VI millia CCC LXXX. Incipit distribui Appia sub (f) Publicii clivo ad Portam Trigeminam, qui locus appellatur (g) Salinae

VI Post annos XXXX quam Appia perducta est, anno ab Urbe condita CCCC LXXXI. Man. Curius Dentatus, qui Censuram cum L. Papyrio Cursore gessit, Anionis qui nunc dicitur vetus, aquam perdu-

<sup>(</sup>e) Jos. decem gemellarum

<sup>(</sup>f) Al. vico publico Publicii alveo ad pertam Jec. ve-

<sup>(</sup>g) Joc. Salinae appellantur

<sup>, (7)</sup> Porta Trigemina si vuol porla fra 'l monte Aventino e 'l Tevere

<sup>(8)</sup> Qui ov'è nel Testo la laguna dovevano essere i nomi di altri orti, de'quali a noi non è pervenuto il nome

stanza da Porta (7) Trigemina. Si distende sotterra per undici mila e 130 passi; ma sopra terra, sulle sustruzioni, e sugli archi vicino a Porta Capena si avanzava passi 60. Alla Speranza vecchia, ove con-finano gli orti Torquaziani, (8) ed altri octi, a cotesta Acqua viene allacciato un ramo dell' Acqua Augusta, che per supplirla vi fu accresciuta da Augusto, che le diede il soprannome addatto, cioè delle Gemmelle, Questo ramo dell' Augusta nella via di Palestrina al sesto miglio, al viottolo a sinistra, per passi 980 vicino alla via Collatia, raccoglie un fonte, di cui il condotto per canale sotterraneo compisce passi sei mila e 380, fino alle Gemmelle. L' Acqua Appia incominciasi a distribuire sotto il colle di Publicio a Porta Trigemina, che è quel luogo che dinominasi le Saline

VI Passati che furono 40 anni dopo che fu prolungata la via Appia, cioe 48 tanni dalla edificazione di Roma, (1) Mario Curio Dentato, il quale amministrò la carica di Censore con Lucio Papirio Cursore, diede a fare a prezzo patteggiato l'acquedotto dell' (2) Aniene vecchio, che

Artic. 6 (1) Si crede che questo Mario Curio Dentato sia quel medesimo che trionfò de' Sanniti, e di Pirro

<sup>(2)</sup> Frontino all' articelo 13 ci farà nota la differenza che passa tra l'Anjene vecchio, e l'Anjene nuovo

<sup>(</sup>a) Joe. curavit

<sup>(</sup>b) Al. Consubibus, Iterum fost biennium. Al. item post biennium

<sup>(</sup>c) Joc. post annum nonum Minutius praeter edidit

<sup>(</sup>d) Ad portam ranarum. Al. romanam

<sup>(</sup>e) Joc. pattim in Tiburtinum distribuitur usum

<sup>(3)</sup> S'intende che questo bottino era stato ridotto in denari, per la vendita fatta delle robe

<sup>(4)</sup> Poleni ha piuttosto voluto lasciat qui la laguna : che di supplirvi sull'incertezza

<sup>(5)</sup> Varj farono i Daumviri; ma l'onote del Daumvirato su si grande, che lo assumevano persino gl' Impetatori, i Cesari, e i loro figliuoli

<sup>(6)</sup> Deesi intendere per la misura dell'inclinazione del piano sopra il quale viene condottata l'acqua. Usavano gli antichi condutre l'Acque con lungo corso, e per

cosi ora si chiama, per condurre l' Acqua in Roma, e v'impiegò parte del bottino (3) che su predato a Pirro. Erano Consoli in questo tempo, per la seconda volta, Spurio Carvilio, e Lucio Papirio. Passati dipoi due anni, su trattato in Senato circa il modo di poter terminare l'opera di quest' Acqua (4) ..... Cosi per Decreto del Senato furono eletti i (5) Duumviri per condurre cotesta Acqua, cioè Curio, il quale ( come innanzi si diceva ) l' aveva a prezzo patteggiata, e Fulvio Flacco. Curio dopo il quinto giorno ch' era stato eletto Duumviro sen morì, e rimase a Fulvio la gloria d' aver condotta l' Acqua. Ella sgorga dal vecchio Aniene di la da Tivoli 20 miglia da fuori della Porta Romana, ove porzione se ne somministra per l' uso de' Tivolesi. Il suo condotto ha di lunghezza, come viene esaminaro dalla (6)

quei luoghi ove potessero date un'inclinazione commoda; e stabilmente fondate le sustruzioni e gli archi; e vi fecero però patecchie slessioni, assine di togliere il soverchio impeto alle acque, perche colla loto velocità non rompessero i canali; onde ha detto Froatino ita exigente libramente, perche egli richiedeva che si formassero codeste slessioni; e perche così gli antichi credette con doresse succedere

um XXXXIII millium: ex eo rivus est subterraneus passuum XXXXII millium DCCLXX VI!II: substructio supra terram passuum CCXXI

VII Post annos CXXVII, idest anno ab Urbe condita DCVIII. Ser. Sulpitio Galba cum L. Aurelio Cotta COSS. cum Appiae Anionisque Ductus vetustate quassati, Privatorum etiam fraudibus interciperentur, datum est a Senatu (a) negotium Marcio, qui tum Pretor inter cives et peregrinos jus dicebat, eorum Ductuum reficiendorum, et vindicandorum. Et quoniam incrementum Urbis exigere videbatur ampliorem modum aquae, eidem mandatum a Senatu est, ut curaret quatenus alias aquas, quas posset, in Urbem perduceret per ampliores Ductus. Rivis hic, et opere supra terram, in Ca-

<sup>(</sup>a) Al. negotium Marco. Al. Marcotio. Jos. M. Titio.

Debbo qui avvertire gli studiosi di Frontino, che la livellazione degli antichi consisteva nel condurre le acque da un luogo elevato ad uno più basso, e non poterono giammai usare i bottini, e i canali ascendenti, che portassero le acque all'in sù; e Vitruvio (l. 8, c. 7) benissimo ne lo dice; ma non era così quando l'acqua si couduceva co'tubi di piombo, o di coccio; allora si avevano le discese, e le salite, come si ha palesemente in Vitruvio

livellazione, passi 4300; da qui egli entra per canale sotterraneo passi 42778 alla sua sustruzione fuori di terra, che ha passi 221

VII Dopo anni 128, cioè dalla edificazione di Roma 608, essendo Consoli Galba con Lucio Aurelio Cotta, essendosi per l'antichità rovinati i condotti dell'Acqua Appia, e dell' Aniene, ed anche perche si togliessero di mezzo le frodi de'(1) Privati; fu dal Senato data commissione a Marcio, il quale in quel tempo, essendo Pretore, sentenziava le cause insorte tra' cittadini, e forestieri, di raffazonare i condotti di quelle Acque, e di assumersene l'incarico. E giacche di Roma l'accrescimento sembrava esigere una più ampla quantità d' Acqua, fu dal Senato ingiunto al medesimo soggetto, che ad ogni modo fino ad un certo segno proccurasse di condurre altre Acque in Roma con de' condotti più ampli. Questi condusse quell' Acqua nel Campidoglio per via di canali, ed opera fabbricata sopra terra, alla quale si diede B 2

Artic. 7. (1) Ne avveniva che le persone private forassero i tubi, o i lati de canali per derivarne l'acqua; ed anche in tempo di Frontino non solamente i privati commettevano queste frodi, ma anche i regolatori, e i guardiani delle acque; come egli dice nell'atticolo 75

thore Marciae nomen est. Legimus apud Fenestellam, in baec opera Marcio Decretum sestertium IIII et octogies: Sed quoniam ad consummandum negotium non sufficiebat, (b) spatium Praeturae in annum alterum est prorogatum. Lo tempore Decemviri, dum aliis ex causis Libros Sybillinos inspiciunt invenisse dicuntur, non esse Aquam Marciam, sed Anionem (de hoc enim constantius traduur) in Capitolium perducendam; deque ea re in Senatu a Lepido pro Cotlegio verba faciente, actum Appio Claudio, Q Caecilio COSS. eandemque post annum III a L. Lentulo retractatam C. Laelio. Q.

<sup>(</sup>b) Joc. statuit senatus praeturam in alterum annum prorogari

<sup>(2)</sup> Credere dessi essere stato quel Lucio Fenestella, che visse sotto l'impero d'Augusto, e che morì sul principio del principato di Tiberio, il quale scrisse gli annali, ed altre opere

<sup>(3)</sup> Cotesta somma ridotta a moneta romana cotrente sarebbe di sette milioni, e 500 mila scudi

<sup>(4)</sup> Magistrato con sovrana autorità creato per fat Leggi, il quale era di dieci persone, e durava un'anno, e questi si nominarono fin dall'anno 38 di Roma, ed Appio Claudio fu il capo de' Decemviri

<sup>(5)</sup> Le cagioni per le quali consultavansi i libri Sibillini erano d'ordinario per la peste, o per i prodigj avvenuti. Tasendosi da Frontino codeste cagioni, sembra

il nome di Marcia dal suo autore Mircio che ve la condusse. Leggiamo presso (2) Fenestella, che in coteste opere furono accordati a Marcio (3) sesterzi IIII So volte cento mila. Ma perche a dover terminare questa commissione non bastava ne 'I tempo, ne 'l danaro; il tempo della Pretura n'ebbe la proroga per un'altro anno. In quel tempo i (4) Decemviri, qualora per tutt'altre (5) ragioni consultano i libri Sibillini, dicesi, che vi riconobbero non essere miga cotest' Acqua la Marcia, ma sibbene l'Aniene ( perciocche di ciò si ha più che ferma tradizione ) che dessa è l'Acqua condotta in Campidoglio. E discorrendosene da Lepido in favore del commune Consolato intorno a quest'affare in Senato, vi fu rappresentato in tempo che furon Consoli (6) Appio Claudio, e Quinto Cecilio; e la medesima causa (di quest' Acqua) vi fu di nuovo trattata dopo tre anni, es-

più probabile, che fossero per prodigj. Se questi accaddero nel Consolato di Claudio, e di Cecilio, vengono tali prodigj riferiti da Giulio Ossequente nel suo libretto de prodigiis pag. 63 (Lugd. 1589)

<sup>(6)</sup> Codesti Consoli, secondo Frontino, furoro in carica l'anno 612 dalla fondazione di Roma

Servilio COSS. sed utroque tempore vicisse gratiam (c) Marcii Regis; atque ita esse in Capitolium Aquam perductam. Concipitur Marcia, Via Valeria, ad miliarium XXXVI. Diverticulo eantibus ab Urbe Roma dextrorsus millium passuum III. (d) Sublacensi autem ( quae sub Nerone Principe primum strata est ) ad miliarium XXXVI sinistrorsus (e) intra passuum CC..... statim ..... colore perviridi. Ductus ejus habet longitudinem a capite ad Urbem passuum LX millium et MDCCX et semis: rivo subterraneo passuum LIIII millium CCXXXXVII semis: opere supra terram passuum VII millium CCCCLXIII; ex eo longius ab Urbe pluribus locis per P. R. vallis opere arcuato passuum CCCCLXIII; propius Urbem a VII miliario, substructione passuum DCCVIII; reliquo opere arcuato passuum VI millium CCCCLXXII

<sup>(</sup>c) Al. Marci Titii

<sup>(</sup>d) Joc. villa sublacensi, atque. Al. via

<sup>(</sup>e) Joc. intra passuum CC flinita substructionibus pene statim stagnino colore perviridi

<sup>(7)</sup> Frontino sa sorgere l'acqua Marcia da una delle vie militari, dalla quale si pervenga poco lungi alla sorgente. Plinio descrive l'origine dell'acqua Marcia (1. 31, c. 3) in questa guisa. "Ella nasce dal sonte Pitonio 2

sendo Consoli Cajo Lelio, e Quinto Servilio. Ma tanto che nel secondo di questi due tempi la vinse il partito in grazia del re Marcio; ed in ral maniera l' Acqua fu condotta in Campidoglio. Sgorgasi l'Acqua Marcia nella (7) via Valeria al trentesimo sesto miglio. Dal viottolo a dritta di quelli che si portano alla città di Roma vi sono passi tremila. Dalla via poi di Subiaco, la quale fu da prima lastricata sotto il Principe Nerone, dista la sua sorgente a miglia 36, verso la sinistra (8) per passi 200 .... di colore molto verde. Il suo condotte ha di lunghezza dal capo dell'Acqua fino a Roma passi sessanta mila, e 1710 e mezzo; sopra terra ha di fabbricato passi settemila, e 463; da quivi è lungi da Roma per passi 463, va scorrendo in più luoghi sopra gli archi per le vallate del popolo romano. Più vicino a Roma al settimo miglio passa su di una sustruzione per passi 528; nel rimanente va sopra gli archi per passi seimila e 472

Giocondo, onde stimò meglio il lasciarvi la laguna

<sup>,,</sup> piè de monti in vicinanza di Sulmona, passa ne' Marsi ,, (cioè per i contorni di Celano) e pel lago di cote-,, sto (in campagna di Roma) e quindi arriva in Roma (8) Non capacitò al Poleni l'ammenda fattavi dal

VIII Cn. Servilins (a) Caepio, et L. Cassius Longinius, qui Ravilla appellatus est, Censores, anno post Urbem conditam DCXXVII, M. Plautio (b) Hypsæco, Fulvio Flacco COSS. Aquam, quae vocatur Tepula, ex Agro Lucullano, quem quidam Tusculanum credunt, Romam, et in Capitolium adducendam curaverunt. Tepula concipitúr Via Latina ad X milliarium, Diverticulo euntibus ab Roma dextrorsus millium passuum II; atque inde tivo suo in Urbem perducebatur

IX Postea M. Arippa AEdilis post primum consulatum, Imperatore Caesare Augusto II. L. (a) Volcatio COSS. anno post Urbem conditam DCCXXIV; ad milliarium

Artic. 8 (1) Si può ctedete, che questa voce Tepula possa derivare da tepor, cioè, che cotest' acqua non sosse

feigida

Artic. 9 (1) La carica d'Edile Curule era de' minori magistrati, non così il Consolato. V'ha qualche altro esempio oltre Agrippa, che da una carica maggiore qual' era- il Consolato fossero discesì ad un'altra di minor dignità. Questo era un caso ben raro. Agrippa esercitò la earisa d'Edile con decoro e liberalità innaudita, che si conciliò la benevolenza del popolo romano, e la grazia del suo amico Cesare

<sup>(</sup>a) Al. Scypio

<sup>(</sup>b Hipsapone

<sup>(</sup>a) Al. Lolcatio Tullo

Cassio Longino, il quale fu cognominato Ravilla, furono Censori dell'anno dopo la fondazione di Roma 627, essendo Consoli Marco Plautio Ipsee, e Fulvio Flacco. Cotesti si affaticarono d'ottenere, che l'Acqua dinominata (1) Tepula fosse condotta dal campo Lucullano, o come altri si fanno a credere, che debba chiamarsi Tusculano, in Roma, e quindi in Campidoglio. Ha l'Acqua Tepula la sua sorgente nella via Latina al X miglio, dal viottolo a dritta per coloro che partono da Roma, lungi due mila passi; ed indi nel suo canale si conduceva in Roma

IX Dipoi Marco Agrippa, che fu (1) Edile dopo essere stato Consolo per la prima volta, essendo Consoli l'Imperatore Cesare Augusto per la seconda volta, con Lucio Volcazio Tullo; che sono anni 724 dalla edificazione di (2) Roma, al XII mi-

<sup>(2)</sup> Hanno osservato gl'interpreti di Frontino, che egli varia per anni due la fondazione di Roma, la quale da Varrone sa anticipata per due anni. Quando qui occorre di sar menzione di quest'epoca s'intenda satta secondo il computo che ne sa Frontino

<sup>(3)</sup> Volle Agrippa cosi oaorare Augusto, a cui dopo l'adozione fittagli da Giulio Cesare fu dinominato C. Giulio Cesare, e non C. Ottavio, come si nomava prima

structione passuum DXXVIII: reliquo opere arcuato passuum VI millium CCCCLXXII. Praeter caput Juliae transfluit Aqua, quae vocant Crabra. Hanc Aprippa (c) omisit,

<sup>(</sup>b) Joc. millium passuum XII

<sup>(</sup>c) Joc. emisit

<sup>(4)</sup> Egli è da intendere che il canale di quest' acqua Giulia, sette miglia fuori di Roma, si raccoglieva quivi in una conserva, dalla quale ne seguiva poi la distribuzione. Perciocche a codesta conserva erano addatte due bocche, l'una sopra dell'altra. L'acqua che esciva per la bocca di sopra, scorrendo verso Roma, ritenesse il nome di acqua Giulia, e quell'acqua che esciva per la bocca di sotto, avesse il primiero nome di acqua Tepula. I loro due bottini per cui si apportavano in Roma le acque Giulia e Tepula, col medesimo ordine delle bocche erano fabbricati a perpendicolo; e la sezione in figura si riporta dal Fabretti, ( Diss. I Tav. VII ) ove oltre queste due

glio lungi dalla Città, nella via Latina, ed a man destra a quelli che partono da Roma, per 2000 passi furon altre Acque da esso Agrippa allacciate in un solo canale; e l'Acqua Tepula guadagnò accrescendosi le proprie forze, ed egli ne serrò la via al suo primo canale; e per l'acquisto fatto delle Acque da più vene derivate in un sol canale, le ne fu dato il nome di (3) Giulia; cosicche la distribuzione su però divisa in modo, acciocche glie ne rimanes. se il suo antico vocabolo di Acqua (4) Tepula. Il condotto dell' Acqua Giulia compisce in lunghezza passi 25000 e 426; vale a dire, di fabbrica sopra terra passi 7000; da qui a' vicini luoghi di Roma al settimo miglio scorre su di una sustruzione per passi 528; nel rimanente della fabbrica fatta ad archi, passi sette mila e 472. Lungo il capo dell'Acqua Giulia ne scorre oltra un'altra Acqua, che si chiama Crabra. Di questa Agrippa non ne fece conto, o perche la dissapprovava, ovvero

acque Giulia e Tepula, vi ha sotto esse anche il bottino dell'acqua Marcia. A il bottino dell'acqua Giulia. B il bottino dell'acqua Tepula. C il bottino dell'acqua Marcia (Tav. 11, 11. 7)

seu quia improbaverat, sive quia Tusculams possessoribus relinquendam credebat: ea namque est quim omnes villue tractus ejus per vicem in dies modulosque certos dispensatam accipiunt. Sed non eadem moderatione, Aquarii nostri partem maximam ejus semper in supplementum Juliae adjudicaverunt: nec ut Juliam augerent, quam bau. riebant largiendo compendii sui gratia. (d) Exclusa ergo Crabra, (e) et tota jussu Imperatoris reddita Tusculanis, qui nunc forsitan non sine admiratione eam sumunt, ignari cui caussae insolitam abundantiam (f) debeant. Julia autem, revocatis derivationibus per quas subripiebatur, modum suum, quamvis notabili siccitate, servavit. Eodem anno Agrippa Ductus Appiae, Anionis, Marciae pene dilapsos restituit, et singulari cura compluribus salientibus aquis instruxit Urbem

, (5) In oggi dicesi Grotta-Ferrata

<sup>(</sup>d) Al. exclusa vero est Crabra

<sup>(</sup>e) Joz. et totum jussu Imperatoris reddidit Tusculanis

<sup>(</sup>f) Joc. habeant

<sup>(6)</sup> Gli Aquarii etan que' servi a' quali apparteneva operare intorno all'acque, o di distribuirle, o di custodirle

<sup>(7)</sup> Plinio (1 36, c. 15) racconta tutte le opère che fece Agrippa nella sua carica d'Edile

perche credeva di lasciarla a' possidenti (5) Tusculani, perciocche dessa è quella di cui quotidianamente ne ricevono tutte le ville del loro territorio, ed alle quali a vicenda vien dispensata in quantità fisse. Ma la bisogna non va cosi, perche i nostri (6) distributori d'Acque non vi usano quella medesima misura, e di essa la maggior porzione sempre l'hanno come per sentenza assegnata per un'aggiunta all'Acqua Giulia. Non perche la dovessero aggiungere all' Acqua Giulia, ma perche la consuma-vano, donandola largamente per farne ri-conoscenza a' loro ciavanzi. Per questa cagione ributtata l' Acqua Crabra, per comando dell'Imperatore fu restituità intieramente a' Tusculani, i quali ora non senza sorpresa, come conceduta se l'arrogano, ignari a qual cagione sieno eglino tenuti, non avvezzi ad averne si gran copia. Per quanto poi spetta all' Acqua Giulia, dopo che furono distornate da essa le Acque, che le si toglievano di soppiatto, pure conservonne la medesima quantità che ne aveva, eziandio che avvenisse in una memorabile siccità. Nell' anno medesimo (7) Agrippa racconsegnò gli acquedotti dell' Acque Appia, Aniene, e Marcia, ch' eran quasi rovinati, e con particolare impegno adornò Roma con parecchie Acque saltellanti da' loro doccioni

X Idem cum jam tertium Consul fuisset, C. Sentio Q. Lucretio COSS. post annum XIII, quam Jaliam deduxerat, Virginem quoque in Agro, Lucullano collectam Romam perduxit: dies quo primum in Urbe responderit, V. (a) Idus Junias invenitur. Virgo apellata est, quod quaerentibus aquam militibus, puella virguncula venas quasdam monstravit; quas secuti qui foderant, ingentem aquae modum invenerunt. AEdicula fonti apposita banc (b) originem pictura ostendit. Concipitur ego Via Collatia ad milliarium VIII, palustribus locis; signino circumjecto, continendarum scaturiginum (c) caussa, adjuvatur: et cum pluribus aliis acquisitionibus venit per longitudinem passuum XIIII millium CV: ex co rivo subterraneo passuum

Agtic. 10 (1)/Il terzo Consolato di Agrippa avvenne 725 anni dopo la edificazione di Roma

<sup>(</sup>a) Joc. iduum junii

<sup>(</sup>b) Joc. hanc virginem

<sup>(</sup>c) Joc. causa. Adjuvatus ex compluribus aliis ec.

<sup>(2)</sup> Quest'acqua fu condotta in Roma l'anno 719 dalla sua edificazione

<sup>(3)</sup> Dunque l'anno in cui l'acqua Vergine fu condotta in Roma è il 733 dalla fondazione di cotesta città

<sup>(4)</sup> Plinio vuole che sorga quest' acqua nella via di Palestrina, ma tanto esso che Ftontino hanno ragione! conciosiache la via di Palestrina è prossima alla Collazia, e la sorgente dell'acqua rimane in mezzo ad ambedue es-

X Esso Agrippa essendo già stato (1) Consolo per la terza volta, essendo Consoli Cajo Senzio, e Quinto Lucrezio, dopo il decimoterzo anno che aveva sminuita l' Acqua (2) Giulia, condottò ancora a Roma l'acqua Vergine, la quale aveva allacciata nel campo Lucullano; e si ritrova che il primo giorno, che ella per la prima volta rispondesse in Roma avvenisse alli IX di giugno. (3) Fu dinominata Vergine, poiche a' soldati che cercavano l'acqua una pulzella Verginella additò loro alcune vene, le cui traccie i guastatori secondando, ritrovarono una gran copia d'acqua. In un Tempierello posto appresso il fonte si da a conoscere con una pittura l'origine di cotesto fatto. E' dunque la sorgente di quest' Acqua nella via (4) Collazia all' VIII miglio, in luoghi acquistrinosi. Per cagione di conservare queste vene vi si soccorre intorno intorno con fabbrica (5) di smalto, e per la estensione di passi 14000 e 105 si accresce con acquisti d'altre vene, e questo succede per fin la ad un canale sotterraneo di passi 12000 e 865. So-

se vie. Piacque a Plinio il farla sorgere dalla via di Palestrina, perche ella è la più ampla, e la principale

<sup>(5)</sup> Di quest' opera di smalto, come ella si faccia, reggasene Vitruvio in fine del capo ultimo del libro ottavo

XII millium DCCCLXV: supra terram per passuus MCCXXXX: ex eo substructione rivorum locis compluribus passuum DXXXX: opere arcuato passuum DCC: acquisitionum Ductus rivi subterranci efficiunt passuus MCCCCV

XI Quae ratio moverit Augustum, (a) pervidentissimum Principem, producendi Alsietinam Aquam, quae vocatur Augusta, non satis perspicio, nullius gratiae, imo etiam parum salubrem, et nusquam in usus Populi fluentem; nisi forte cum opus Naumachiae aggrederetur, ne quid salubrioribus Aquis detraheret, hanc proprio opere perduxit, et quod Naumachiae coeperat superesse, hortis (b) subiacentibus et Privatorum usibus ad irrigandum concessit. Solet tamen ex ea in Transtiberina Regione, quotiens pontes reficiuntur, et a citeriore ripa aquae cessant, ex necessitate in subsidium publicorum salientium dari. Concipitur ex Lacu Alsietino, Via Claudia, milliario XVII

<sup>(</sup>a) Joc. providentissimum

<sup>(</sup>b) Al. adiacentibus

Artic. 11 (1) Naumachia è parola derivata dal greco, e significa propriamente pugna navale; ma si prende
per que giuochi che si rappresentavano al popolo, o per
quel lago in cui si rappresentava codesto spettacolo. La
Naumachia di Augusto fu posta nella Regione XIV, cioè
di la dal Tevere

pra terra si stende per passi 1240. Da tanto per passi 540 da parecchi luoghi vi hanno canali con la loro sustruzione, e per 700 passi scorre l'Acqua per gli archi. I condotti sotterranci degli acquisti delle Acque

compiscono passi 1405

XI Qual sia stato il motivo per cui Augusto Prencipe che ebbe gli occhi ben' aperti si sia mosso a promuovere l' Acqua Alsietina, che chiamasi Augusta, io stravedo; non ha ella alcun piacere, che anzi è poco salubre, ne è mai scorrente in uso del popolo, se non in caso che quando vi fosse di bisogno per allagare la (1) Naumachia. E perche non si togliesse punto delle altre Acque salutifere, fece egli venire quest' Acqua di proprio capriccio; e quando aveva cominciato a soprabbondare nella Naumachia, la concedette per innaffiare gli orti che sotto stanno, e per gli usi de' Privati. Niente meno di quest' 3 cqua se ne suol dare alla Regione di Trastevere in sussidio de doccioni saltellanti, qualora conviene raffazzonare i ponti, e che per questo le Acque dalle sponde di qua si ritirano. Ella sbocca dal (2) Lago Alsietino nella via Claudia al miglio XVII, al viot-

<sup>(2)</sup> Dal Lago Martiniano in Toscana

Diverticulo dextrorsus passuum VI millium.

D. Puctus ejus efficit longitudinem passuum

XXII millium CLXXII; opere arcuato passuum

ccclV111

Marciae, (a) quotiens siccitates egerent auxilio, (b) aliam ejusdem bonitatis opere subterraneo perduxit usque ad Marciae rivum, quae ab inventore appellatur Augusta. Nascitur ultra fontem Marciae, cujus Ductus, donec Marciae accedat, efficit passuus DCCC

XIII Post bos C. Caesar, qui Tiberio successit, cum parum et publicis usibus et privatis voluptatibus septem Ductus aquarum sufficere viderentur, altero imperii sui anno, M. Aquillio Juliano, P. Nonio Asprenate COSS. (a) anno Urbis Conditae DCC LXXXVIIII, duos Ductus inchoavit: quod opus Claudius magnificentissime consummavit,

<sup>(</sup>a) Joc. Quotiens siccitates egerent auxilio

<sup>(</sup>h) Joc. aliam aquam ejusdem bonitatis

<sup>(</sup>a) Joc. Anno Urbis conditae septingentesimo nonagesimo

Artic. 12. (1) Veggasene l'articolo VII Artic. 13. (1) Cioè Calligola

<sup>(2)</sup> Non pare credibile che in Roma fosse così cresciuto il numero degli abitanti, che non bastassero loro, sette acquedotti; piuttosto è da credersi che vi fosse grande il lusso; perche Svetonio (In Claudio cap. 20) ci assicura che le opere in tempo di Calligola, e di Clau-

35 tolo a destra per passi sei mila e 500. Il suo condotto porta in lunghezza passi ventidue mila e 172, e sopra gli archi pas-

si 358

XII II medesimo Augusto fece venire un'altr' Acqua della medesima bontà deil' Acqua Marcia, perche servisse in supplimento della medesima, allorche per l'asciuttore della stagione ella avesse bisogno di ajuto; e ciò per via di un condotto socterra, il quale imboccasse perfino al canale di quella. Essa nasce di la dalla sorgen. te dell' Acqua (1) Marcia; il cui condotto, per giungere a quest' Acqua Marcia si distende passi Soo

XIII Dietro questi Cajo (1) Cesare che succedè a Tiberio, dacche lui sembrassero (2) assai poco bastare sette acquedotti per gli usi pubblici e per gli privati sollazzi; nel secondo anno del suo imperio, essendo Consoli Marco Aquillio Giuliano, e Publio Nonio Asprenate, dall'anno della edificazione di Roma 789, diede principio a fabbricare due Acquedotti; e codest'opera assai magnificamente dall' Imperatore Claudio fu messa in fabbrica, e (3) e de-

C 0

dio perfezionate futono piuttosto assai grandiose, di quello che necessarie fossero

XIV Claudia concipitur Via Sublacensi, ad milliarium XXXVIII, Diverticulo sini-

Anioni cognomentum Veteri adjectum

<sup>(</sup>b) Joc. Sulla et Tutiano

<sup>(</sup>c) Joc. Anno post Urbem conditam DCCC sexto Kalen-

<sup>(</sup>d, Jos. Haec bonitate proxima Martiae

<sup>(3)</sup> Il dedicare consisteva nell'erigere alcun magnifico monumento, come si è quello che esiste in Roma a Porta Maggiore. Ivi leggesi la seguente iscrizione

T. Claudius. Drusi. F. Caisar. Augustus. Germanicus.

Pontif. Maxim. Tribunicia. Potestate, XII. COS. V. Imperator. XXVII. Pater. Patriae. Aquam. Claudiam. Ex. Fontiabus. Qui. Vocabantur. Gaeruleus. Et. Curtius. A. Milliania. XXXXV

Item. Anienem. Novam. A. Milliario. LXII. Sua. Impensa. In. Vrbem. Perducendas. Curavit

<sup>(4)</sup> Veggasene l'articolo VI

Artir. 14 (1) Frontino dice, che quest'acqua scatutisce al miglio 38; eppure dalla iscrizione riferita nella nota (3) dell'articolo che a questo precede, si hanno mi-

dicolla nelle calende di Agosto l'anno 803 dalla edificazione di Roma, essendo Consoli Sulla e Tiziano. Al secondo Acquedotto dal quale si conduceva l'Acqua da' fonti Ceruleo, e Curzio, fu a dessa dato 'l nome di Claudia; cotesta in bontà è la prima dopo la Marcia. L'Acqua seconda, poiche due Acque cominciarono a scorrere in Roma dall'Aniene, per distinguerle più facilmente nel chiamarle co' nomi di esse; questa s'incominciò a chiamare dell'Aniene nuovo, ed ha la precedenza su tutte le altre Acque. Alla prima dell' (4) Aniene le fu aggiunto il cognome di vecchio

XIV L'Acqua Claudia scaturisce nella via di Subiaco al miglio 38, (1) al viot-

glia 45. Può credersi, che Frontino abbia contato le miglia per la via militate, e che Claudio numerasse le miglia pel giro dell'acquedotto. Ma a me più quadra la ragione, che a tempo di Frontino si erano risarciti gli acquedotti, e che l'acqua Claudia prendesse da' suoi acquedotti nuova forma. Eccone qui l'inscrizione di questo ristauro

Imp.T. Caesar. Divi. F. Vespasianus. Augustus. Pontifex. Maximus. Tribunic. Potestate. X. Imperator XVII. Pater. Patriae - Censor. COS. VIII. Aquas. Curtiam. et. Caeruleam. Perductas. A. D. Claudio. Et. Postea. A. Divo. Vespasiano. Patre. Suo. Vrbi, Restituras. Cum. A. Capita. Aquarum. A. Solo. Vetustate. Dilapsae. Essent. Nova. Forma. Reducendas. Sua. Impensa. Curavit

strorsus intra passaus CCC: ex fontibus duobus amplissimis et speciosis, Caerulo (qui a similitudine apellatus est) et Curtio. (a) Accipit et eum fontem, qui vocatur Albudinus, tantae bonitatis, ut Marciae quoque adjutorio, quotiens opus est, ita sufficiat, ut adjectione sui nibil ex qualitate ejus mutet. Augustae fons, quia Marciam sibi sufficere apparebat, in Claudiam derivatus est, manente nibilominus praesidiario in Marciam; ut ita demum Claudiam Aquam adju-

(2) Non mancano esempj de' poeti, che abbiano des nominato il mare nel numero del più Caerula. Caerulus e Ceruleus significano un medesimo colore

(3) Ove stesse situato codesto fonte Frontino non lo dice; egli è probabile, che fosse plù da vicino al Curzio che al Ceruleo; poiche Svetonio (In Claudio c. 20) ci dice che fece fare due fonti abbondantissimi d'acqua fresca, che derivano dall'acqua Claudia; l'uno de' quali è chiamato Ceruleo, l'aitro Curzio, ed Albudino

(4) In qual maniera il canale dell'acqua Augusta fosse fabbricato, perche desse ajuto all'acqua Marcia in caso di bisogno, e che se questo non vi aveva, l'acqua Augusta si potesse communicate alla Marcia; potrebbe essere stato fabbricato a quella maniera, che in questa figura si ravvisa (Tav. III. n. 6)

AB è il canale dell'acqua Marcia, per cui ella scorreva col suo declive AB

EF rappresenta la sezione della estrema parte del canale dell'acqua Augusta, ch'era più alto di quello dell' acqua Marcia, ed ove in questa estrema parte il canale di quella si communicava al canale di questa

<sup>(</sup>a) Joc. accipit, et eum fontem

39

tolo a sinistra tra 300 passi, da due fonti grandissimi, e vistosi; dal Ceruleo (cosi egli vien chiamato (2) per comparazione) e dal Curzio. Ancora riceve l'Acqua di quel fonte che chiamasi (3) Albudino, il quale è di tanta bontà, che anche serva di ajuto all'Acqua Marcia, ed ogni volta che vi ha di bisogno, in maniera le somministri, cosicche da questa aggiunta di se, nulla si cangi della sua natura. Egli era evidente, perche l'Acqua Marcia sembrava per se medesima sufficiente, siasi derivato poi il fonte dell' Acqua Augusta nell'Acqua Claudia, restando tuttavolta (4)

CD la bocca per la quale entrava l'acqua Augusta aell'acqua Marcia

KHP il muro medesimamente alto, qual' eta quello del canale dell'acqua Marcia, e la parte di sopra della bocca CD, ove finattantoche l'acqua Augusta non arrivasse in G, non poteva scorrere in altr' aqua, se non rella Marcia

GOI porzione del canale dell'acqua Augusta, da dove si conduceva nell'acqua Claudia; e per scorrervi doveva sorpassare la muraglia KHP. Sicche se il condotto della Marcia non fosso stato miga pieno, allora l'acqua Augusta, che scorreva in ajuto della Marcia, vi s'introduceva per la finestra CD. Che se il condotto dell'acqua Marcia fosse stato pieno, non poteva per niun modo ritevere l'acqua Augusta; e questa allora riboccando al di sopra della muragiia KHP, e scorrendo pel canale GOI, andava in ajuto dell'acqua Ciaudia

varet Augusta, si eam Ductus Marciae non caperet. Claudiae Ductus habet longitudinem passuum XXXXVI millium CCCCVI. Ex
eo rivo subterraneo passuum XXXVI millium CCXXX: opere supra terram passuum
X millium CLXXVI; ex eo opere arcuato
in superiori parte pluribus locis passuum
III millium LXXVI. Et prope Urbem a VII
milliario substructione rivorum per passus
DCVIII, opere arcuato passuum Vi millium CCCCLXXXXI

XV Anio novus Via Sublacensi ad milliarium XXXXII in suo rivo excipitur ex flumine; quod, cum terras cultas circa se habeat soli pinguis, et inde ripas solutiores, etiam sine pluviarum injuria limosum et turbulentum fluit: ideoque a faucibus Ductus interposita est Piscina limaria, ubi in-

Un' altra piscina coperta ci presenta il Fabretti, ed è tale ( Tav. III. n. 2 )

Artic. 15 (1) Abbiamo dal Fabretti la figura d'un' antica piscina, (Diss. I, Tav. IV.) la quale è allo scopetto, il cui uso era il seguente. Dalla bocca adunque B (Tav. III. n. 1) dell'acquedotto l'acqua sgorgava nel lago BF, ove si deputava, e quindi dall'acquedotto ADE scorreva a Roma. Assai confacevasi a depurare l'acqua la struttura di questa piscina; perciocche le bocche A e B non sono poste l'una in faccia dell'altra; cosicche il moto dell'acqua si scemasse sgorgando nel lago della piscina ed ancora si frangesse urtando nell'opposta muraglia, e più tardi ne avesse poi l'escita

la bocca del suo condotto in quello dell' Acqua Marcia; ma di maniera, che essa Augusta potesse dare ajuto all' Acqua Claudia, se il condotto della Marcia non potesse quella contenere. Il condotto dell' Acqua Claudia ha di lunghezza passi 46 mila e 406. Da quel luogo per canale sotterra passi 36 mila e 230; in fabbrica sopra terra passi dieci mila e 176. Da questo su di fabbrica fatta ad archi in più luoghi nella parte di sopra, passi tre mila e 76. E presso a Roma al settimo miglio sen corre per canali fabbricati nella sustruzione per passi 609, e sopra gli archi passi sei mila e 49!

XV Il nuovo Aniene si estrae dal fiume nel suo canale alla via di Subiaco alle miglia 42; conciosiache avendo intorno a se de' terreni coltivati in un suolo ch'è grasso, ed in seguito con delle ripe d'una terra assai sciolta; egli ne scorre fangoso e torbido, ancorche gonfio non sia dalle pioggie; e per questo alle bocche del Condotto vi è stata frammezzata una (1) Piscina

AA il canale dell'acqua che si scarica nel ricettacolo B; C la bocca per la quale l'acqua discende nella stanza sotterra D

E la porta per eui l'acqua passa all'altro ricettacolo parimente sottetra E

ter amnem et specum consisteret, et liquaretur aqua. Sic quoque, quotiens imbres superveniunt turbida pervenit in Urbem. Jungitur ei rivus Herculaneus, oriens eadem Via, ad (a) milliarium XXXVIII e regione fontium Claudiae trans flumen Viamque, natura purissimus, sed mixtus gratiam splendoris amittit. Ductus Anionis novi efficit passuum LVIII millia DCC; ex eo rivo subterraneo passuum XXXXVIIII millia CCC opere supra terram passuum VIIII millia CCCC; et ex co substructionibus aut opere arcuato superiore parte pluribus locis passuum II millia CCC, et propius Urbem a VII milliario substructione rivorum passuum DCVIIII, opere arcuato passuum VI millia CCCCLXX XXI. Hi sunt arcus altissimi, sublevati in quibusdam locis CVIIII pedes

## (a) Joc. ad miliarium XLIII

G bocca per dove innalzandosi l'acqua, sen va nel sicettacolo H per tornare nel canale dell'acquedotto II

K bocca d'una cataratta per ispurgare dal fango la piscina, e gettarlo nella cloaca ( en Fabret. Diss. II, Tab. XVII)

Potrà quel tanto che si era detto in questa nota illustrare il passo di Vitruvio nel fine del capo ultimo del libro VIII, e medesimamente la figura che ivi da noi si era data. ( Tav. XVI, n. 3 ) Ora intendo come fuora di fangosa, la dove fra il fiume ed il bottino posta fosse, e quivi l'Acqua si purgasse. Cosi anche ogni volta che sopraggiungono le Acque piovane, torbido egli giugne in Roma. All' Aniene vi si acoppia il rivo (2) Ercolano, che è nascente nella medesima via al miglio 38, dirimpetto alle sorgenti dell' Acqua Claudia di la dal fiume, e dalla via; egli è di natura chiarissimo, ma meschiato coll' Aniene perde la grazia della sua limpidezza. L'Acquedotto dell'Aniene nuovo compie 58 mila e 700 passi. Dal suo capo, per canale sotterra, passi quarantanove mila e 300; di fabbrica sopra terra 9000 e 400; e da qui sulle sustruzioni, e ad archi fabbricate nella parte superiore in parecchi luoghi, passi due mila e 300, e vicino a Roma al settimo miglio, co'canali sulla sustruzione, passi seicento nove, e sugli archi fabbricativi passi sei mila e 491. Cotesti archi sono alti fuor di modo, ed in talluni luoghi s' innalzano perfino a 109 piedi

quelle stanze io trovai un'altra piscina scoperta; ella è figurata come qui ve la reco (Tav. III. n. 7)

<sup>(2)</sup> Cosi detto da Ercole, forse perche stesse vicino a qualche tempio d'Ercole

XVI Tot Aquarum tam multis necessariis molibus Pyramides, videlicet otiosas, compares, aut cetera inertia, sed fama ce-

lebrata Opera Grecorum?

XVII. Non alienum mibi visum est longitudines quoque rivorum cujusque Ductus(a) etiam per species operum complecti: nam cum maxima bujus Officii pars in tutela eorum sit, scire praepositum oportet, quae majora impendia exigant. Nostrae quidem solicitudini non suffecit singula oculis subjecisse; formas quoque Ductuum facere curavimus, ex quibus apparet ubi valles, quantaeque, ubi flumina trajicerentur, ubi montium lateribus (b) specus appliciti, majorem assiduamque (c) perterendi, ac muniendi ii exigant curam: binc illa contingit utilitas, ut rem statim veluti in conspectu babere possimus, et deliberare tanquam assistentes

no i moderni Architetti

<sup>(</sup>a) Joc, et per spesies. Al. et prospectus operum

<sup>(</sup>b) Joc. Specus appliciti, quantoque

<sup>(</sup>c) Al. petendi, ac muniendi et exigat curam

Artic. 17 (1) Cioè, che non solamente le lunghezze considerar si debbano per quello che riguarda la misura de' passi, ma anche per la diversità delle fabbriche, coll' indicare i canali, le sustruzioni, e gli archi, abbracciando tutte le parti insieme

<sup>(2)</sup> Da questo passo di Frontino è evidente, che anche gli antichi fecero i modelli delle fabbriche, come usa-

45

XVI E che! cosi gran quantità di moli necessarie per si gran novero d'-Acque, chi le potrà paragonare? Sono elleno per ventura di quelle piramidi superflue ed inutili, o delle rimanenti pesanti opere! ma queste perche con tanta fama furono da' Greci celebrare?

XVII Non mi è paruto fuor di proposito, l'abbracciare ancora qui, come per tutte le (1) sorte di opere fabbricatevi, le lunghezze di ciascheduno degli Acquedotti: perciocche la massima parte di questo incarico essendo destinato alla tutela de' medesimi, egli fa d'uopo che il Prefetto ne sia informato di che cosa richieggano le spese più grandi. Di vero alla premura nostra non è bastato il visitare in faccia del luogo ciascheduna delle cose; abbiamo ancora proccurato di farne i (2) modelli degli Acquedotti, da' quali si comprende, ove sono le vallate, e quanto ne sia il novero, dove i fiumi traghettassero, ove i (3) bottini che si accostano alle falde de' monti esigano una maggiore e più frequente diligenza nel ripulirli dal tartaro, e nel ripararli. Da qui ne deriva quel vantaggio, che da noi, cioe, si possa ad un colpo ravvisare come se la bisogna si avesse presente, e risolvere in quella guisa che se ci trovassimo in faccia del luogo

XVIII Omnes Aquae diversa in Urbem libra proveniunt: (a) inde fluunt quaedam altioribus locis, et quaedam (b) erigi in eminentiora non possunt: nam et colles si sint propter frequentiam incendiorum (c) excreverunt rudere. (d) Quinque autem Aquarum altitudo in omnem partem Urbis attollitur, (e) sed ex his aliae majori; aliae leviori pressura coguntur. Altissimus est Anio novus, proxima Claudia, tertium locum tenet Julia, quartum Tepula, debine Marcia, quae capite etiam Claudiae libram aequat. S.d Veteres humiliore directura perduxerunt, sive nondum ad subtile expiorata arte librandi; seu quia ex industria infra terram Aquas mergebant, ne facile ab bostibus interciperentur, cum frequentia adbuc contra Italicos bella gererentur. Jam tamen

<sup>(</sup>a) Joc. Inde fit ut quaedam altioribus locis serviant. Cod. Inde funt quaedam altioribus locis

<sup>(</sup>b) Joc. ire

<sup>(</sup>c) Joc. ruderibus excreverunt

<sup>(</sup>d) Jor. Quinque enim sunt ductuum altitudines, qua-

<sup>(</sup>e) Joc. Sed ex reliquis aliae

<sup>(3)</sup> Crederei, che qui si parlasse non già de bottinì che si cavavano sotterra, ma di quelli che si crano fabbricati sopra le susttuzioni, e gli archi; e che percie

XVIII Ciascheduna delle Acque arrivano in Roma con un livello différente: alcune da più alti luoghi scorrono, e tall' altre non pessono alzarsi in luoghi più eminenti; perciocche ove vi abbiano colline, elleno furono in alto accresciute pel materiale ivi ammontato, atteso gl'incendi cotanto spessi. Vi ha di cinque Acque l' altezza, che si eleva in ogni parte della Città; ma di coteste alcune hanno una maggiore velocità, ed altre l'hanno minore. L'altissima è quella dell'Aniene nuovo, a questa seguita l'Acqua Claudia, in terzo luogo si novera l'Acqua Giulia, per quarta l'Acqua Tepula; poscia l' Acqua Marcia, la quale alla sua sorgente sta al livello stesso della Acqua Claudia. Ma gli antichi la condottarono con un più basso livello, o perche l'arte del livellare non si era per anche ritrovata nella sua minutezza; oppure perche con ingegno affondavano sotterra le Acque, cosicche non riuscisse così agevole al nemico il troncarle; conciosiache ancora in questo tempo si facessero frequenti guerre contro gl' Italiani.

stando eglino alle falde de monti possono più facilmente rovinare; come egli in appresso ne accennerà all'articolo 121

quibusdam locis, sicubi Ductus vetustate dilapsus est, omisso circuitu subterraneo vallium, brevitatis caussa, substructionibus, arcuationibusque trajiciuntur. Sextum tenet librae locum Anio vetus, similiter suffecturus etiam altioribus locis Urbis; si ubi vallium submissarumque regionum conditio exigit, (f) substructionibus arcuationibusque erigeretur. Sequitur bujus libram Virgo, deinde Appia, quae cum ex Urbano Agro perducerentur, non in tantum altitudinis erigi potuerunt. Omnibus bumilior Alsietina est, quae Transtiberinae Regioni, et maxime (g) jacentibus locis servit

XIX Ex his sex, Via Latina, intra VII septem milliarium (a) contectis Piscinis

Artic. 18 (1) Ciò che dice qui Frontino fa a calci con quanto egli dirà nell'atticolo 85, ove alla Regione di Trastevere assegna solamente 392 quinarie d'acqua. Bisogna dire, che in due modi si dispensasse l'acqua; l'un modo era incerto, e l'altro certo e determinato, cioè di 392 quinarie. L'indeterminato si conduceva nella Naumachia, la quale era nella Regione di Trastevere, e ne'vicini luoghi bassi, Ma le 392 quinarie consumavansi fuori della città

<sup>(</sup>f) Joc. substructionibus arcuationibusque veteres erigentur

<sup>(</sup>g) subjacentibus locis

<sup>(</sup>a) Joc. contentis piscinis

Tuttavia pure se in alcuni luoghi gli Acquedotti sono per l'antichità rovinati, abbandonatosi il giro delle vallate, per far più corto il cammino, si fan le Acque per esso traversare con delle sustruzioni, ed archi. L'Aniene vecchio occupa il sesto luogo della livellazione, e parimente a questo vi si è rimediato ne' più elevati luoghi di Roma; e così laddove le vallate, e lo stato delle Regioni della Città lo richiedeva, vi s'innalzasse l'Acquedotto colle sustruzioni, e con gli archi. A cotesto seguita il livello dell'Acqua Vergine, e indi quello dell' Appia, le quali Acque dovendosi condottare pel campo Urbano, non potettero innalzarsi a si grande altezza. Più bassa di tutte le altre è l'Acqua Alsietina, la quale fa servigio (1) alla Regione di Trastevere, e massimamente a' più bassi luoghi della Città

XIX Di queste (1) sei Acque, fino ad ora descritte elleno tutte si ricevono nelle

Artic. 19 (1) Codeste sei acque sono, cioè, 1 dell'
Aniene vecchio, 2 la Marcia; 3 la Tepula, 4 la Giulia, 5 la Claudia, 6 l'Aniene nuovo; cioè quelle che si
raccoglievano nelle piscine. Frontino nell'articolo 22 dirà, che ne l'acqua Vergine, l'Appia, ne l'Alsietina hauno le loro piscine, ossiano le conserve

50 excipiuntur, ubi quasi respirante rivorum cursu, limum deponunt: modus quoque earum mensuris ibidem positis initur. Una autem earum Julia, Marcia, Tepula ( quae intercepta, sicut supra demonstravimus rivo Juliae accesserat, nunc a Piscina ejusdem Juliae modum accipit, ac proprio canali et nomine venit ) bue tres a Piscinis in eosdem arcus recipiuntur: summus bis est Juliae, inferior Tepulae, deinde Marciae, quae ad libram collis Viminalis ...... ..... ad Viminalem usque Portam deveniunt; ibi rursus emergunt. Prius tamen pars Juliae ad Spem veterem excepta Castellis Caelii montis diffunditur. Marcia

III, n. 2 ) all'articolo 15, nella nota (1)

C il canale dell'acqua Marcia

<sup>(2)</sup> Veggasene di queste piscine coperte la figura (Tav.

<sup>(3)</sup> Veggasene la figura, ( Tav. II, n. s ) la quals dimostra l'ordine delle altezze di questi tre acquedotti, o canali che sieno

A il canale dell'acqua Giulia

B il canale più basso dell'aequa Tepula

<sup>(4)</sup> In cotesta laguna che qui vi ha del Testo, dal Poleni si congettura doversi leggere così = quae ad libram collis Viminalis coniunctim infra terram euntes, ad Viminalem usque Portam deveniunt; ibi rursus emergunt =

piscine (2) coperte, ne' confini della Via Latina tra le sei miglia; ove, per cesi dire, prendendo sollievo dal corso che hanno fatto pe' loro canali, ne depongono le parti fangose. Ivi medesimamente ne vien determinata la quantità per via delle misure addatte alle bocche de'canali. Queste tre Acque insieme poi, Giulia cioè, Marcia, e Tepula ( che sono di quelle sei Acque, che si ricevevano nelle piscine coperte ) e che come innanzi si era dimostrato, la Tepula si congiungeva colla Giulia, e che ora riceve il regolamento dalla piscina della medesima Acqua Giulia, e che colla propria denominazione, e nel medesimo canale sen corre) queste tre, dico, delle respettive piscine sonosi addossate sopra i medesimi archi. Il canale ch'è nella sommità di cotesti (3) archi è quello dell' Acqua Giulia; sotto a cotesto è quello della l'epula; segue dipoi più abbasso quello dell' Acqua Marcia; (4) le quali Acque a livello col colle Vinunale, correndo cosi unitamente sotterra, arrivano finalmente alla Porta Viminale, ed ivi nuovamente sorgono fuori di terra. Nulladimeno la principal porzione dell' Acqua Giulia derivata dal suo canale, e condotta alla Speranza vecchia, ed al Monte Celio, ella si versa da' Castelli d'esso Monte. Una

autem parte sui post Hortos Pallantianos in rivum, qui vocatur Herculaneus, dejicit se per Caelium. Ductus ipsius, montis usibus nibil ut inferior subministrans, (b) finitur

supra Portam Capenam

XX Anio novus et Claudia a Piscinis in altiores arcus recipiuntur, ita ut superior sit Anio. Finiuntur arcus earum post Hortos Pallatianos, et inde in usum Urbis fistulis deducuntur: partem tamen sui Claudia prius in arcus, qui vocantur Neroniani, ad Spem veterem transfert. Hi directi per Caelium montem, juxta Templum Divi Claudii terminantur. Modum quae acceperunt, aut circa ipsum (a) montem, aut in Palatium, Aventinumque, et Regionem Transtiberinam dimittunt

Agtic. 20 (1) Se ne vegga la sua costruzione (Tav. III, n. 6)

A il bottino del condotto principale pel quale l'acqua

si conduceva dal suo emissario

B una muraglia postavi di contro, ove l'acqua urtan-

<sup>(</sup>b) Jos. initur

<sup>(</sup>a) Joc. montem Caelium

<sup>(5)</sup> Gli Orti Pallaziani così detti, com' è credibile; da Pallante Liberto di Claudiò Imperatore, famoso per ricchezze, e per potenza

<sup>(2)</sup> Egli è da credere, che al fine degli archi l'acqua entrasse in un castello, come pare che lo dimostrino le parole che seguitano. Il Fabretti ne da la figura ( Diss. I, Tav. IX e qui si da alla Tav. III, n. 3

porzione dell' Acqua Marcia dopo gli Orti (5) Pallaziani gettasi abbasso nel canale, che chiamasi Ercolaneo, passando pel Monte Celio. L' Acquedotto d'essa, come che più basso, nulla somministrando per gli usi d'esso Monte, va a terminare al di sopra

della Porta Capena

XX L' Aniene nuovo, e l'acqua Claudia dalle loro piscine si addossano sopra archi più alti, cosicche per di sopra a questa avvi l'(1) Aniene. I loro archi vanno a terminare dopo gli Orti Pallaziani, (2) e indi in uso della Città si conducono da un luogo all'altro le Acque pel mezzo de' (3) tubi di piombo; nientedimeno l'Acqua Claudia reca porzione di se, in prima sopra degli archi (4) Neroniani, alla Speranza vecchia. Cotesti archi drizzansi pel Monte Celio, presso il tempio di Divo Claudio, e quivi terminano. La quantitá delle Acque che hanno condotte, le scaricano, od intorno a cotesto Monte, o nel Palazzo, e nel Monte Aventino, ovvero nella Regione di Trastevere

C la bocca di mezzo nella quale discende l'acqua dal piano D per andar fuora

EE bottini allato, pe' quali porzione dell' acqua di nuovo si divideva per le bocche FF, GG

<sup>(3)</sup> La figura de tubi degli antichi si vegga qui dicegnata in AB ( Tav. III, n. 4 ( nella cui linea AB la piastra di piombo rimaneva congiunta

XXII Nec Virgo, nec Appia, nec Alsietina (a) Conceptacula, idest Piscinas, babent. Arcus Virginis initum babent sub Hortis (b) Lucilianis, finiuntr in campo Martio secundum frontem Septorum. Rivus Appiae

(4) Sussistono anche al di d'oggi i ruderi di cotesti acquedotti, od archi presso il tempio di S. Stefano Rotondo. Egli è però vero, che per il pericolante estrapiombo d'essi furono sbassati in tempo di Clemente XIII

Artie. 21 (1) Codesti archi o furono quei dell' acqua Claudia, e dell' Anieue nuovo, oppure anche gli archi dell' acqua Giulia e della Tepula. Nella Laguna del Testo dovrebbesi parlare di alcun luogo per dove l'acqua dell' Aniene vecchio passava per gli archi anzidetti; il quale ignorasi

(2) Forse ottenne questo nome da Augusto, perche prima ch'egli fosse addottato nella Famiglia Giulia, era chiamato Ottavio

<sup>(</sup>a) Joc. Conceptelas

<sup>(</sup>b) Joc. Lucullian s

Corso fra gli (1) archi di qua dal terzo miglio dalla Via Latina verso la Labicana, ed
egli ha la sua Piscina; e dipoi dentro lo spazio di miglia due, porzione della sua Acqua
se ne da al aottino, che dinominasi (2) Ottaviano, ed arriva in un tratto della Via (3)
Nuova agli Orti Asiniani, d'onde per cotesto tratto ella viene distribuita. L'Acquedotto però che dirittamente cammina, e passa dinanzi al tempio della Speranza vecchia,
e che arriva alla Porta Esquilina, riman condotto per Roma da un luogo all'altro sopra
de' canali ben'alti

XXII L'Acqua Vergine, l'Appia, e l'Alsietina non hanno le loro Conserve, ossieno le Piscine. Gli archi dell'Acqua Vergine cominciano sotto gli Orti Luciliani, e vanno a terminare in Campo Marzo di contro alla facciata dei (1) Septi. Il canale dell' Acqua Appia, come abbiamo detto, comin-

<sup>(3)</sup> In Roma due, e forse anche più furono le vie auove, e quella di cui si ramenta da Frontino passava vicino alle terme Autoniane, ed era nella Regione XII

Artic. 22 (1) I Septi erapo in Campo Marzo, ed erano cotesti un luogo racchiuso, ove si raddunava il popolo romano per dare i voti nella creazione de' magistrati, ed altri vogliono che quivi si facesse la rassegna del popolo romano, ed anche, perche il luogo era chiuso, se ne servissero a fare giuochi e caccie

sub Caelio monte et Aventino actus emergit (ut diximus) infra clivum Publicii. (c) Alsietinae Ductus post Naumachiam, cujus

causa videtur esse factus, finitur

XXIII Quoniam Authores cujusque Aquae, et aetates, praeterea ordines, et longitudines rivorum, et ordinem librae persecutus sum; non (a) alieni .... modi mibi videtur etiam singula subjicere; et ostendere quanta sit copia quae publicis privatisque non solum usibus et auxiliis, verum etiam voluptatibus sufficit, et per quot Castella, quibusque Regionibus deducatur, quantum extra Urbem, (b) quantum intra Urbem, et ex eo quantum lacubus, quantum muneribus, quantum operibus publicis, quantum nomine Caesaris, quantum privatis usibus erogetur. Sed rationis existimo, priusquam nomina Quinariarum, Centenariarumques et ceterorum Modulorum, per quos mensura constituta est, proferamus, et indicare quae sit corum origo, quae vires, et quid (c)

<sup>(</sup>c) Jos. Alsi et inde est inductus in Naumachiam, nam ejus caussa videtur factus

<sup>(</sup>a) alienum modo

<sup>(</sup>b) Al. quantum in urbem

<sup>(</sup>c) Al. Quae

Artic. 23 (1) Nell'articolo 25 Frontino dirà, che una piastra di piombo larga cinque digiti, ed accartocciata in cerchio, chiamasi tubo quinario, pel quale determinasi il modulo

cia colla sua strada sotto il Colle Publicio. L'Acquedotto dell'Acqua Alsietina di dietro alla Naumachia ha il suo termine; egli sembra, che per rispetto ad essa fosse stato fatto

XXIII Giacchè io non sono per ora ripugnante a dichiarare i ritrovatori di ciaschedun' Acqua, e l'epoche di esse, ed in oltre le disposizioni, e le lunghezze dei canali, ed il modo della livellazione; a me sembra di dovere ancora soggiungere ciascheduna cosa da per se, e dimostrare la quantità che vi ha delle Acque, le quali non solamente servono agli usi, ed agli ajuti del pubblico e del privato, ma eziandio a'sollazzi sono sufficienti; e dirò da quanti Castelli si fan passare da un luogo all'altro, e per quali Regioni di Roma sieno condotte; quanta quantità ne si arrechi fuori di Roma, e quanta al di dentro, quanta se ne dia ai laghi, quanta agli spettacoli, quanta se n'impieghi per le opere pubbliche, quanta alla partita di Cesare, e quanta finalmente per gli usi privati se ne distribuisca. Giudico però, per procedere fondatamente, prima che da noi si mettan suori i nomi de' tubi (1) quinarj, e centenarj, e di quei altri che che sieno (2) moduli, mediante i

<sup>(2)</sup> Questi moduli sono medesimamente alcuni tubi ¿
che aggiungevansi come fossero altre misure

quaeque appellatio significet; propositaque regula, ad quam ratio eorum et initium computatur, ostendere qua ratione discrepantia invenerim, et quam emendandi viam sim secutus

XXIV Aquarum Moduli aut ad digitorum, aut ad unciarum mensuram instituti sunt. Digiti in Campania, et in plerisque Italiae locis; uncia (a) in . . . . . observatur. Est autem digitus, ut convenit, sextadecima pars pedis, uncia duodecima. Quemadmodum autem inter unciam et digitum diversitas, ita et ipsius digiti simplex (b) observatio non est. Alius vocatur quadratus, alius rotundus. Quadratus tribus quartisdecimis suis rotundo major. Rotundus, tribus undecimis suis quadrato minor est, scilicet quia anguli deteruntur

<sup>(</sup>a) Jec. Uncla in Pupula ita haec observantur. Al.
in Pupula tita haec observantur. Al. adhuc observantur
(b) Joc. observatio non est. Nam alius

Artic. 24 (1) Sembra che Frontino abbia tolto da Archimede il rapporto che ha il circolo col quadrato, che abbiano un medesimo diametro, delli quali il rapporto lo determina come l'11 al 14. Se dunque il digito quadrato si divida in parti 14, l'area del circolo ne conterrà 11 di coteste parti

quali viene determinata la misura delle Acque; e dovrem' indicare qual ne sia l'origine, e quanta la capacitá di essi, e che cosa importi il sapere il nome di ciascheduno di essi; ed esposta che ne sia la regola, alla quale si debba rapportare la grandezza di cotesti moduli, da questa poi se ne dimostra il principio di formarvegli; e si dovrà far palese la differenza che vi ha tra questi rapporti, e a qual mezzo io mi sia attenuto

per farne l'ammenda

ti determinati a dovergli misurare co' digiti, ovvero colle once. In Terra di Lavoro, e nella maggior parte delli territori d' Italia si fa uso dei digiti; e dell' oncia fin'anche a questo tempo se ne osserva l' uso. Tutti convengono che il digito sia la sedicesima parte del piede, e l'oncia la dodicesima. Non si riceve poi per semplice uso in qual maniera vi passi la differenza tra l'oncia e 'l digito. Vi ha il digito che si chiama quadrato, ed il digito che chiamasi rotondo. Il digito quadrato è maggiore del rotondo per tre suoi quatordicesimi. Il digito rotondo è minore del digito quadrato per tre undicesimi di (1) questo; per la ragione che gli angoli del quadrato dal circolo si scemano

XXV Postea Modulus, nec ab uncia, nec ab alterutro digitorum originem accipiens, inductus, ut quidam putant, ab Agrippa, ut alii, a Plumbariis per Vitruvium Architectum in usum Urbis, exclusis prioribus, venit appellatus quinario nomine. Qui autem Agrippam authorem faciunt, dicunt, quod quinque antiqui Moduli exiles, et velut puncta, quibus olim aqua, cum exigua esset, dividebatur, in unam fistulam coacti sunt. Qui Vitruvium et Plumbarios, ab eo quod plumbea lamina plana, quinque digitorum latitudinem babens, circumacta in rotundum, bunc Fistulae Modulum efficiat. Sed boc incertum est; quoniam cum circumagitur, sicut interiore parte attrabitur, ita per illam, quae foras spectat, extenditur. Maxime probabile est, Quinariam dictam a diametro quinque quadrantum, quae ratio

Artic. 25 (1) Intendasi che cotesto modulo sia il principale modulo, e la misura commune per tutti gli altri moduli, i quali hanno rapporto a questo ch'è il principale. Questo, come dicesi in seguito da Frontino, si chiama Quinaria e dicevasi tubo di Quinaria, o liberamente Quinaria. Il modo di farne rapporto cogli altri moduli era questo. A modo di esempio, per esprimere la capacità del tubo settuagenario, rapportavasi alla Quinaria, e perciò esso era capace di contenere 57 Quinaric

<sup>(2)</sup> Avendo l'orifizio del tubo la forma di un circolo, tanto nella Quinaria, come nelli altri tutti; l'area

XXV Quindi il (1) Modulo non ricevendo la sua origine ne dall'oncia, e nemmeno dall'una o dall'altra figura del digito; v'ha chi crede, ch'egli sia stato introdotto da Agrippa; o come altri pensano, da' fonditori di piombo, sotto Vitruvio Architetto, per l'uso di Roma; avendo scartati i Moduli che prima erano in uso; e questo nuovo modello fu dinominato Quinario. Coloro poi che ne fanno Autore Agrippa, dicono, che quel modulo fu chiamato quinario per la ragione, che i cinque moduli antichi, ch' erano così minuti come punti, co'quali si distribuiva l'Acqua in tempo addietro che ve ne aveva scarsezza, furono eglino adunati in un sol tubo. Quelli che ne fanno autore Vitravio, e i fonditori di piombo, diconci, che il nome di modulo derivasse da questo, cioè, che la lastra piana di piombo che abbia di larghezza cinque digiti, ridotta che fosse in tondo, ne faccia appunto codesto module. Ma di questo non ve ne ha sicurezza; giacche qualora si accartoccia la lastra, siccoane il piombo nella sua parte di dentro si viene a stringere, cosi per quanto spetta al di fuori esso si allarga. Egli è probabilissimo, che siasi dinominata (2) Quinaria ( una tal lastra ) dall' area del suo diamein sequentibus quoque Modulis, usque ad Vicenariam durat; diametro per singulos adjectione singulorum quadrantum crescente: ut in Senaria, quae sex scilicet quadrantes in diametro babet; et Septenaria, quae septem; et deinceps simili incremento usque ad Vicenariam

di esso circolo ne dimostrava la capacità di ciaschedua modulo. Il circolo della Quinaria aveva il diametto di un digito ed un quarto, ossieno cinque quarti, e coresto numero di cinque dava il nome di Quinaria al tubo

Giovami qui, per l'intendimento delle oscure cose che da qui innanzi dirà Frontino, spiegare con chiarezza i principj, e la nozione delle sue formole. Dirò prima che l'oncia si può considerare in diversi modi, come sembra che anche Ftontino in più luoghi ne la prenda; e la ragione di ciò si è, perche l'Asse si divide in dodici once; e per questa voce Asse si può pigliare ogn' intiero qualunque; ossia il piede, o l'oncia, o 'I digito. Se per Asse si prenda il piede, sarà l'oncia il dodicesimo del piede; se s'intenda per Asse il digito, sarà allora l'oncia il dodicesimo del digito. Se la Quinaria si consideri per l'intiero Asse, sarà l'oncia il dodicesimo della Quinaria, e tutto ciò va inteso così appunto in ogni parte qualunque in cui vien diviso l' Asse. Bisogna pertanto badare, che qualora da Frontino si nominano le parti dell' Asse, a qual cosa elleno si rapportino; perche discorrendosi del digito, le parti debbono considerarsi come parti d'esso digito, e così discorrendo d'altre parti. Veggansi perciò qui in una tavola tutte le parti dell'Asse, che faranno al caso per intendere chiaramente Fronti-

63

tro, ch'è di cinque quarti del digito; (3) questo rapporto sussiste eziandio ne' Moduli che vengono in seguito, fino alla Vicenaria; accrescendosene il diametro mediante l'aggiunta di un quarto di digito per ciascun diametro. A modo di esempio nella Senaria, che ha nel diametro sei quarti, e nella Settenaria che ne ha sette quarti, e così in seguito con somigliante accrescimento si procede perfino alla Vicenaria

no. Notisi che qui i rotti si notzno con due punti, onde esprimendo un mezzo si segna a questo modo 1:2. e due terzi così 2:3, cioè la metà, e due terzi dell' unità

| Asse e sue | parti | Once       | Scrupuli |
|------------|-------|------------|----------|
| As         |       | 12         | 288      |
| Deunx      |       | 21         | 264      |
| Dextans    |       | 20         | 140      |
| Dodrans    |       | 9          | 216      |
| Bes        |       | 8          | 192      |
| Septunx    |       | 7          | 163      |
| Semis      |       | 6          | 144      |
| Quincunx   |       | 5          | 120      |
| Triens     |       | 4          | 96       |
| Quadrans   |       | 3          | 72       |
| Sextans    |       | 2          | 48       |
| Sescuacia  |       | z et z ; 2 | 36       |
| Uncia      |       | 1          | 24       |
| Semuncia   |       | 1:2        | 12       |
| Duella     |       | 1:3        | 8        |
| Sicilicus  |       | 1:4        | 6        |
| Şextula    |       | 2:6        | 4        |

AXVI Omnis autem Modulus colligitur aut (a) diametro, aut perimetro, aut areae mensura; ex quibus et capacitas apparet. Differentiam unciae, digiti quadrati, et digiti rotundi, et ipsius Quinariae, ut facilius dignoscamus, utendum est substantia Quinariae, qui Modulus et certissimus, et maxime receptus est. Unciae ergo Modulus

(3) Ha precedentemente detto Frontino, che la Quinatia vien così detta da cinque quarti dell'oncia, che tanto è largo il suo diametro; ora soggiunge, che aggiungendovisi altri quarti d'oncia a cotesta Quinatia, si creano degli altri moduli fino alla Vicenatia; perche la Senatia avrà sei quarti, e la Settenaria ne averà sette, l'Ottonaria otto, cioè due digiti pel suo diametro; e con questa proporzione si va numerando fino alla Vicenaria

Artic. 26 1) Codesta capacità vien' intesa per quella grandezza che porta l'orifizio del modulo, dal quale si comprende quant' acqua possa contenere, e questo è eguale alla sua area; la quale, com' è noto a' geometri, si ritrova mediante la notizia che si ha del diametro e della eirconferenza d'esso orifizio

(2) Ha derro nell'articolo innanzi a questo, che la Quinaria è il modulo principale, al quale si rapportano autti gli altri moduli

(3) Il modulo dell'oncia ch'è rotondo ha per diametro un'oncia. Che se, come si era detto innanzi, once 12 si rendevano eguali a digiti 16, egli è palese,

<sup>(</sup>a) Joe. aut a diametro, aut perimetro, aut ex recto mensurae

65

XXVI Ciaschedun Modulo poi si assembra o dal diametro, o dalla circonferenza, ovvero dalla misura dell'are1; dalle quali se ne fa manifesta la (1) capacità. A distinguere la differenza che vi passa tra l'oncia, e'l digito quadrato, e rotondo, e della medesima Quinaria, si operera facilissimamente usando della Quinaria, come (2) commune misura; ella è un Modulo invariabilissimo, e sopra tutto vien ricevuto. Il Modulo adunque dell'oncia ha per diametro (3) un digito ed un quarto d'esso.

che un'oncia si rendeva eguale ad un digito ed un quarro. Diviso percanto il digito in scrupoli 288, egli ne avvetrà, che il diametro dell'oncia diviene eguale a scrupoli 384. Un circolo formato con questo diametro ha di area scrupoli 115811, ch'è il modulo dell'oncia. Ma la Quinaria è eguale a scrupoli quadrati del digito, in numero 101788; un'oncia e mezzo della Quinaria è eguale a scrupoli del digito in numero 12714. Tre scrupoli della Quinaria sono eguali a 2060 serupoli del digito quadrato. Questi quattro numeri sommati che sieno insieme fanno 115808 scrupoli del digito quadr to. Cotesta somma è a un dipresso eguale al modulo dell'oncia, il quale contiene 115811 scrupoli; e perciò riman palese, che il modulo dell'oncia contiene una Quinaria, ed un'oncia e mezzo della Quinaria, e tre scrupoli ed un'ottavo dello scrupolo

In seguito si parletà delle Quinatte, e delle loto parti, e gioverà avere in vista la seguente Tavola; solo habet diametri digitum unum et trientem digiti; capit Quinariam, et plus quam Quinariae octavam; hoc est, sescunciam Quinariae, et scripula tria, et bessem scripuli. Digitus quadratus in rotundum redactus, habet diametri digitum unum, et digiti sescunciam, scripulum: capit Quinariae dodrantem, semunciam, sicilicum unum; capit Quinariae septuncem, semunciam, sextulam

si avvisa, che presa per unità la Quinatia, od altro modulo, sempre i numeri significano gli scrupoli del digito. Se si discorre di linee, siccome parti del digito, saranno intese come lunghezze. Se si prenderà una parte eguale ad uno scrupolo del digito, ella sarà cioè la ducentesima ortantesima parte del digito. Se si tratterà di aree, allora le parti del digito vanno intese com' elleno quadrate sieno, e l'unità sarà similmente un digito quadrato

| Quinaria e sue parti  | Scrupoli | quadrati |
|-----------------------|----------|----------|
| Quinarie              | 101788   |          |
| Deunx, della Quinaria | 93305    | et 2: 3, |
| Dextans               | 84823    | et 1:3   |
| Dodrans               | 76341    |          |
| Bes                   | 67858    | et 2: 3  |
| Septunx               | 59376    | et 1:3   |
| Semis                 | 10894    |          |
| Quincunz              | 42411    | et 2:3   |
| Triens                | 33929    | et 1:3   |
| Quadrans              | 25447    |          |
| Sextans               | 76964    | et 2; 3, |

digito; contiene una Quinaria, e di più un'ottava della medesima Quinaria, cioè, un'oncia e mezzo della Quinaria, con tre scrupoli, ed un'ottavo dello scrupolo. Ove il digito (4) quadrato sia ridotto in un circolo, ha per (5) diametro un digito ed un'oncia e mezzo d'esso digito, e di più uno scrupolo; ed è capace (6) d'un nono d'una Quinaria, di mezz'oncia, e d'un quarto di mezz'oncia. Il (7) digito rotondo ha il diametro d'una Quinaria, di mezz'oncia, e d'un sesto di mezz'oncia

| Uncia     | 8482 0   | t | <i>I</i> : | 3  |
|-----------|----------|---|------------|----|
| Sescuncia | 12723 0  |   | 1:         | 2  |
| Semuncia  | 4241 C   | 3 | <i>I</i> : | 6  |
| Duella    | 2827 c   | 3 | 1:         | 3  |
| Sicilicus | 2120     |   |            |    |
| Sextula   | 1414     |   |            |    |
| Scripulum | 3 5 3 CI |   | 31:        | 72 |
|           |          |   |            |    |

(4) A ridurre il quadrato in un citcolo veggasi la nota (2) al problema V del Capo X, Tomo I della nostra Geometria, e Prospectiva Pratica: Il digito quadrato contiene \$2944 scrupoli quadrati, poiche il suo lato è di 228 scrupoli lineari

(5) Il diametro del digito rotondo sarà perciò di 325 scrupoli lineazi, e l'area del circolo conterrà 82957 scrupoli quadrati, prossimamente eguali alla quantità 82944 del digito quadrato. In somma a ritrovate geometricamente il circolo eguale al quadrato, si ponga il lato di XXVII Ceterum moduli, qui a Quinaria oriuntur, duobus generibus, incrementum accipiunt. Et (a) unum cum ipsa multiplicatur; idest eodem lumine pluries Quinariae includuntur: in quibus secundum adjectionem Quinariarum, amplitudo luminis crescit. Est autem fere nunc in usum: (b) cum
plures Quinariae impetratae, ne in viis saepius convulneretur una fistula, (c) excipiuntur in Castellum; ex quo singuli suum modum recipiunt

XXVIII Alterum genus est, quotiens non ad Quinariarum necessitatem Fistula incrementum capit, sed ad diametri sui men-

questo essere eguale a parti ventidue; e tra 22 e parti 7 si cerchi la media proporzionale, che essa è il raggio di cotesto circolo

<sup>(</sup>a) Joc. et una

<sup>(</sup>b) Joc. cum plures quinariae impetratae fuerint

<sup>(</sup>c) ut excipiantur

<sup>(6)</sup> Il nono d'una Quinaria ha 76341 scrupoli. La mezz'oncia ha 4241 scrupoli; il quatto d'oncia avrà 2120 scrupoli. La somma di questi tre numeri è di 82702 scrupoli, con pochissima differenza dal digito quadrato, che sarebbe di 82944 scrupoli

<sup>(7)</sup> Un circolo che ha per diametro un digito, e che si rende eguale a scrupoli 288, ha la sua area eguale a 65144 scrupoli quadrati. Il settimo d'una Quinaria contiene 59376 scrupoli; la mezz'oncia ne ha 4241, il quarto di mezz'encia ne avrà 1414. Sommati questi tre

AXVII Quanto al resto i Moduli che hanno origine dalla Quinaria ricevono il loro accrescimento da due qualità. Ed una sorta con essa si moltiplica; cioè nel vacuo medesimo dell'orifizio del tubo vi s' introducono più Quinarie, ed in questi tubi a proporzione che le (1) Quinarie vi si aggiungono cresce l'ampiezza dell'orifizio. Cotesto inducimento poi ora è quasi in uso; conciosiache avendosi accordato d'ottenere più Quinarie, queste si raccolgono nel Castello, affinche non avvenga che un solo tubo sia sovente reciso nelle strade; e dal Castello ognuno ne ripiglia la quantirà che gli compete

XXVIII L'altra sorta si ha, ogni volta che il tubo viene nel suo orifizio accresciuto, non perche vi abbia necessità per la Quinaria, ma sibbene perche così lo richiede il suo diametro; e giusta l'ac-

numeri insieme fanno 65031 scrupoli, che si può avere per eguale alla capacità di scrupoli 65144 del digito rotondo

Aric. 27. (1) La Quinaria vien considerata come un corpo solido, e qui da Frontino si dice di moltiplicarla, aggiungendovene delle altre Quinarie. Addoppiandosi la Quinaria si accresce l'orifizio del tubo alla capacità di due Quinarie; e così s'intenda del rimanente

suram; secundum quod et nomen accipit, et capacitatem ampliat: ut, puta, Quinaria, cum adiectus est ei ad diametrum quadrans, senarium facit; nec jam in solidum capacitatem ampliat: capit enim Quinariam unam, et quincuncem, sicilicum; et deinceps eadem ratione quadrantibus diametro adjectis (ut supra dictum est) crescunt Septenaria, Octonaria, usque ad Vicenariam

XXIX Subsequitur illa ratio, quae constat ex (a) numero digitorum quadratorum qui area, idest lumine cujusque Moduli, continentur; a quibus et nomen Fistulae accipiunt: nam quae habet areae, idest luminis in rotundum coacti, digitos quadratos vigintiquinque, Vicenumquinum appellatur: similiter Tricenaria, et deinceps per incrementum digitorum quadratorum, usque ad Centenumvicenum

(a) Al. numero digitorum, qui ec.

Artic. 28(1) Una Quinaria ha scrupoli 101788, il quinto di essa corrisponde a scrupoli 42411, il quarto a scrupoli 2120. Sommati codesti insieme fanno scrupoli 146319. Ma il tubo senario il cui diametro è di un digito e mezzo, cioè di scrupoli 432; egli avrà l'area dei suo circolo di scrupoli quadrati 146574, il qual numero all'ingrosso può rendersi eguale alla somma trovata di 146319. Si comprende che Frontino non era così scrupoloso, e che in una somma considerabile le minuzie si avevano da lui per nulla

<sup>(2)</sup> Cioè nell'articolo 25

crescimento egli riceve la sua denominazione, e la capacità di esso fassi più ampla. Sarebbe egli a dire, che se alla Quinaria si aggiunga al suo diametro il quarto, ne sorge un numero che si chiama
senario; e non per questo si renderà il tubo senario più amplo per la capacità solida delle Quinarie; perciocche conterrà esso
una (1) Quinaria, cinque once, ed un quarto; e così in seguito aggiungendo col medesimo rapporto i quadranti (siccome (2)
innanzi si diceva) s'accrescono i tubi al
Settenario, Ottonario, perfino al Vicenario

XXIX Ne seguita quel rapporto, che si compone dal numero de' digiti quadrati, i quali sono contenuti nell'area, o sia orifizio di ciascun Modulo, e da'quali i tubi ricevono la loro denominazione. Perciocche quel tubo che accarrocciato ha ridotto il suo orifizio in un circolo, e questo abbia la sua area di venticinque digiti quadrati, dinominasi Venticinque. Similmente il tubo Tricenario, e seguitando innanzi coll'accrescimento de' digiti quadrati, si arriva al (1) Centoventi

Artic. 29 (1) Un tubo che abbia la sua area circolare di 120 digiti quadrati, si chiama Centoventi. Da quello che Frontino ci ha descritto nelli tre articoli precedenti, e da ciò che dirà nell'articolo 38, è palese, che quattro futono i generi de' moduli

XXX In Vicenaria Fistula, quae in confinio utriusque rationis posita est, utraque ratio pene congruit. Nam habet secundum eam computationem, (a) quae in antecedentibus Modulis servanda est, in diametro quadrantes viginti, cum diametri ejusdem digiti quinque sint: et secundum eorum Modulorum rationem, qui sequuntur ad eam, habet digitorum quadratorum exiguo minus viginti

XXXI Ratio Fistularum Quinararium, usque ad Centumvicenum, per omnes Modulos ita se habet, at ostendimus; (a) et omni genere inita constat sibi: convenit et cum his Modulis, qui in Commentariis Invictis-

Artic. 30 (1) Cioè de' rapporti de' moduli. Frontino (artic. 25) ha detto che essi crescono per l'aggiunta de' quarti del digito, e secondo il numero di cotesti quarti si dinominano i Moduli; e' questo è l'uno de' rapporti. L'altrorapporto è quando i Moduli crescono per via dei digiti quadrati, da' quali ne ricevono la loro denominazione, come si diceva nell'articolo innanzi a questo

Che poi l'uno e l'altro modo de rapporti si confaccia al tubo Vicenario, si dimostra così. Se col diametro di venti quarti, ossieno cinque digiti, o 1440 scrupoli, se ne formi l'area, sarà ella di 162601 scrupoli quadrati. Ma venti digiti quadrati ridotti a scrupoli quadrati ci danno d'area 1658880; adunque l'area di un

<sup>(</sup>a) Joc. quae interjacentibus modulis. Al. quae intercedentibus modulis

<sup>(</sup>a) Joc. et in omni genere

XXX L'uno e l'altro modo de rapporti, che si era già dichiarato, quasi si confà al tubo Vicenario, siccome quello che si sta posto in sul confine (1) di ambedue i rapporti. Perciocche, atteso il computo che dovevasi osservare ne' Moduli precedenti, egli ha nel suo diametro venti quarti; conciosiache i diametri d'un medesimo Modulo sieno di cinque digiti; e conforme al rapporto di essi Moduli antecedenti sono gli altri Moduli conseguenti a quelli; ha il tubo Vicenario XX digiti quadrati, colla differenza meno del piccolissimo

XXXI Il rapporto de' tubi Quinariari fino al Cento venti cosi si prova appunto come lo abbiamo dimostrato in ogni genere di Moduli; ed in qualunque genere egli venga creato, concorda nelle sue parti. Accordasi eziandio con que' Moduli

diametro di 20 quarti di digiti si trova essere all' in circa eguale all'area di 20 digiti quadrati; la cui differenza è minore d'un quarto di Quinaria. Dunque ha detto bene Frontino, che ambedue i rapporti quasi si confanno ec.

Artic. 31. (1) I Commentatj etano libri, ove in brevi capi descrivevansi le cose da tenersi a memoria. La descrizione che quivi si faceva de' moduli aveva valore di Legge, e le misure de' moduli non porevansi altramente atterate da quelle che vi etano registrate

simi et Piissimi Principis positi et confirmati sunt. Sive itaque ratio, sive authoritas sequenda est, utroque Commentariorum Moduli prevalent. Sed Aquarii cum manifestae rationi pluribus consentiant, in quatuor Modulis (b) novaverunt; Duodenaria, et Vicenaria, et Centenaria, et Centenumvicenum

XXXII (a) Et Duodenariae quidem nec magnus error, nec usu frequens est: cujus diametro adjecerunt digiti semiunciam, sicilicum; (b) capacitati Quinariae quadrantem. In reliquis autem tribus Modulis plus deprehenditur. Vicenariam exiguiorem faciunt digiti semisse; capacitate Quinariis tribus et

Arrie. 32 (2) Dicendoci Frontino, che l'errore del tubo di dodici non è cosi grande, e che vi fu aggiunto dagli distributoti d'acque una mezz' oncia ed un quatto al suo diametro, e che cotesta aggiunta accresceva la capacità del tubo di dodici per un quatto della Quinaria; ed avendosi l'area vera circolare di questo tubo di scrupoli 536296; e l'area prodotta per l'aggiunta fattavi di mezz' oncia ed un quatto, sia di scrupoli 610930, ch'è maggiore di quella per scrupoli 24684, la qual quantità del quatto della Quinaria appena differisce per due scrupoli; non si fa perciò alcun conto di questa piccolissima differenza; ende si puo dite benissimo, che se-

<sup>(</sup>b) Joc. nominaverunt

<sup>(2)</sup> Joc. Duodenariae quidem, quod nec magnus error; nec usus frequens est diametro adiacerunt

<sup>(</sup>b) Joc. quinariae et bessem

che sono posti, e stabiliti ne' (1) Commentari dell'Invittissimo, e Piissimo Principe. O debbasi seguitare il rapporto de' tubi giá descritti, oppure l'autorità de' Commentari, secondo l'uno o l'altra i Moduli di questi Commentari si antepongono. Ma siccome i distributori delle Acque alla più chiara ragione congiurano per avere più Moduli, questi gli hanno trasformati componendone quattro; cioè il tubo di Dodici, di Venti, di Cento, e di Centoventi

XXXII E certamente al tubo di Dodici non vi ha un grand' errore di misura; egli non ha cosi frequente l' uso; al suo diametro vi aggiunsero la mezz' oncia d' un digito, ed un quarto; ed (!) alla sua capacità un quarto della Quinaria. Negli altri tre Moduli poi l'errore vieppiù si scopre. Fanno perciò il tubo di Venti più piccolo per mezzo dito, (2) e la (3) capacità del

condo il diametro accresciuto la capacità del tubo resta accresciutà per un quarto della Quinaria

<sup>(2)</sup> Cioè di 18 quarri; eioè di scrupoli 12,6, e1:4

<sup>(3)</sup> Il tubo di venti ha l'area sua vera di scrupoli 1628601. Toltole che gia al suo diametro mezzo dito, si avrà l'area di scrupoli 1319167; onde ella è minore di quella vera per scrupoli 169434, ed essendo all'in circa cotesto numero eguale a tre Quinatie con mezz' oncia, cioè 309605. Dunque il tubo di venti, destinato da distributori delle acque, manca di tre Quinarie con mezz' oncia

semuncia; quo Modulo plerumque erogatur. Centenaria autem et Centumvicenum, quibus assidue accipiunt, non minuuntur, sed augentur. Diametro enim Centenariae adjiciunt (c) digiti bessem, et semiunciam; capacitati Quinarias X, semissem, semunciam, sicilicum. Centumvicenum diametro adjiciunt digitos tres, septuncem, semiunciam, (d) capacitati Quinarias LXV dodrantem, sicilicum

XXXIII Ita dum aut Vicenariae qua subinde erogant, detrahunt, aut Gentenariae, et Centumvicenum adjiciunt, quibus semper accipiunt, intercipiuntur in Centenaria Quinariae XXV dextans sextula: in Centenumvicenum (a) Quinariae LXXXIIII, uncia, sicilicus: quod cum ratione approbetur, re quoque ipsa manifestum est. Nam pro Vice-

Artic. 33 (1) E' da avvertirsi che la furberia degli distributori delle acque era questa, che eglino prima derivavano l'acqua o da' canali, o da' castelli, o da' tubi maggiori pet distribuirla dipoi in altri castelli, od in altri tubi, e che così divisa la ripartivano ad altre persone. Cosicche sempre la derivavano co' moduli di cento, e cento venti, come si era innanzi detto, ricevendone a questa maniera maggior quantità del dovere. L' altra fur-

<sup>(</sup>c) Joc. trientis bessem et semunciam

<sup>(</sup>d) Joc. capacitati quinariarum LXVI, sextantem.

<sup>(</sup>a) Joc. quinariae LXXXVI uncia, quae cum ec.

tubo è di tre Quinarie con mezz' oncia; e con tal Modulo il più delle velte si distribuisce l' Acqua. Il tubo poi di Cento, e di Cento venti, sono quelli co' quali cotidiznamente l' Acque si distribuiscono; eglino non iscemano l' Acqua, che anzi l' accrescono. Perciocche al diametro del tubo di Cento v' aggiungono ott' once e mezzo; ed alla sua capacità s' accrescono X Quinarie e mezzo, con mezz' oncia ed un quarto. Al diametro di Cento venti aggiungono tre digiti, ed once sette e mezzo; alla capacità del tubo s' accrescano Quinarie 65, once 9, ed un quarto

XXXIII Cosi mentre eglino, di quando in quando, distribuiscono l'Acqua co' tubi di Venti; ovvero con quei di Cento e Cento venti sempre la deviano, (1) ne vengono a defraudare con quello di Cento Quinarie XXV, once X, ed un sesto; ed usando del tubo di Centoventi, Quinarie LXX XIIII, ed un' oncia, ed un sesto; locche approvandosi con cotesto formato rapporto, la cosa per se medesima si rende pur

beria si eta, che la distribuivano dipoi col modulo di venti, ch'era il più scatto. Sieche cotestoro feceto uso di due sorte di moduli, cioè de' ricevitori, e de' distributori

naria, qua Caesar pro Quinariis sexdecim; assignat, non plus erogant, quam tresdecim; et ex Centenaria, quam ampliaverunt, aeque certum est, illos non erogare nisi ad arctiorem numerum: quia Caesar, secundum suos Commentarios, cum ex quaque, Centenaria explevit Quinarias LXXXI, semissem; item ex Gentumvicenum Quinarias (b) LX XXXVII et dodrantem (tanquam exhausto Modulo ) desinit distribuere

XXXIV In summa Moduli sunt XXV; omnes consentiunt et rationi, et Commentariis, exceptis bis quatuor, quos Aquarii novaverunt. Omnia autem, quae mensura continentur, certa et immobilia congruere sibi debent; ita enim universitati ratio constabit. Et quemadmodum (verbi gratia) se-

## (b) Joc. quinarias nonagintaocto

(2) Il vero modulo di venti conteneva scrupoli 1628608, e sedici Quinarie vagliono per altrettanti mol-

ziplicandogli

Artic. 34 (1) Qui innanzi, cominciando dalla Quinaria, alla Vicenaria si numerarono otto moduli e Gli al-

<sup>(3)</sup> Tredici Quinarie danno scrupoli 1323244. La differenza da sedici sarebbe di scrupoli 4077, ch'è meno di mezz'oncia, Frontino si è servito d'un numero rotondo 13, con curando la frazione

troppo palese. Imperciocche dal tubo di Venti, il quale (2) Cesare lo assegna per sedici quinarie, costoro non ne distribuiscono che (3) tredici; e dal modulo di Cento che lo hanno ampliato, del pari è certo, che essi non distribuiscono le Acque se non co' moduli minori; perche così costumava Cesare a tenore de' suoi Comentari, avendo nel distribuire l' Acque in ciascun tubo di Cento compito il novero di Quinarie 81 e mezzo; e così parimente nel tubo di Cento venti Quinarie 97 e nove once (dando quella tanta copia di Acqua appartenente al suo Modulo) senza distribuirne minima parte di vantaggio

XXXIV In somma i (1) Moduli sono XXV; tutti accordansi, ed a' loro rapporti, ed a' Commentari, fuorche que' quattro che hanno rinnovati i distributori delle Acque. Ma tutti quelli che dipendono da una determinata misura sono infallibili ed immutabili, e debbono fra loro riscontrarsi; perciocche a questo modo il rapporto sarà sempre il medesimo. Verbigrazia se

tri moduli che avevano origine dalle aree degli orifizi de' tubi, cominciando a numerare dal venticinque al centoventi; etano diciesette; che in tutto sono XXV

xtarii ratio ad cyathos, modii vero et ad sextarios, et ad cyathos respondent; ita et Quinariarum multiplicatio in amplioribus Modulis servare (a) consequentiae suae regulam debet: alioquin cum in erogatorio Modulo minus invenitur, in acceptorio plus, apparet non errorem esse, sed fraudem

XXXV Meminerimus omnem aquam (a) quotiens ex altiore loco venit, et intra breve spatium in Castellum cadit; non tantum respondere Modulo suo, sed etiam exsuperare; quotiens vero ex humiliore, idest minore pressura, longius ducatur, segnitia ductus modum quoque deperdere: ideo secun-

Art. 135. (1) Qui bisogna avvertire, che l'Acqua si distribuiva dal castello, e non giammai che entrasse nel castello gia da prima distribuita. (Vitravio l. VIII. cap.

<sup>(2)</sup> Joc. sequentiae

<sup>(</sup>a) Joc. quotiens ex erogatorio venit

<sup>(2)</sup> Lo stajo conteneva 12 calici, ed il moggio era capace di 16 staj, ovvero di 192 calici, Se lo stajo si ingrandisce non si scompiglierebbe egli il rapporto col moggio e co' calici? Dalla similitudine delle misure degli aridi Frontino ne deduce l'argomento per i liquidi; cioè che i moduli più grandi hanno la loro origine dalla moltiplicazione delle Quinarie. Cotesti moduli si dicono essere della prima spezie; siccome gli altri due innanzi nominati, cioè gli otto sono della seconda specie, e gli altri diciasette si appartengono alla terza specie

a quella maniera che rapportandosi lo (2) stajo, può darsi, che egli proporzionato si renda a più calici insieme; e che cosi anche i moggi agli staj, ed ai calici possano corrispondere; cosi parimente ne avverrà, che moltiplicandosi le Quinarie si potessero formare de' Moduli più grandi; e che si deggia conservare l'ordine e la regola con cui i Moduli l'un l'altro si vanno appresso. Senza questo, eve il Modulo col quale si distribuisce l' Acqua sia scarso, e quello con cui ella si devia ne abbia di più, è palese che ciò non avvenga per errore, ma sibbene per frode

XXXV Noi ci siam rammentati, che qualora l'Acqua intieramente cammina da un luogo assai alto, ed in breve gita cade nel castello, ella non solamente corrisponde in quantità al suo Modulo, ma anche ve ne ha di più; ma allor quando però da no luogo più basso, siccome ella viene con minore velocità, come che si conduca con più lungo viaggio, tuttavolta per la lentezza dell'acquedotto, perde assai della sua misura. (1) Pertanto a tenore di questo rap-

witimo) Porrebbe darsi, che da Vitruvio a Frontino su dell'architettura degli acquedotti vi fosse accaduta mutazione

dum hanc rationem, aut honerandam esse

erogationem, aut relevandam

XXXVI Sed et calicis positio habet mosnentum: (a) in rectum et ad libram collocatus modum servat: ad cursum aquae (b) oppositus, et devexus amplius rapit: (c) ad latus praetereuntis aquae conversus, et su

(2) Bisogna credere, che Frontino non fosse così a giorno di questa velocità e ritardo delle acque; onde non fossero note agli antichi le regole che ne hanno date i nostri idraulici; perchè se l'avesse sapute, certamente non le avrebbe passate sotto banca

Artie. 36 (1) A voler con chiarezza illustrare quanto qui si dice da Frontino, ci giova il formarne la figura. Sia il castello, o canale dell'acqua segnato colle Lettere NO; (Tav. II. n. 3.) e sia il calice contrassegnato colle lettere LRZ, e l'acqua scorri a seconda delle linee mn, ed AB, ed il calice LRZ abbia il suo asse CI che coincida sullà linea AB nel punto I. Che se l'asse CI faecia angoli retti colla linea AB, dirassi, che cotesto calice è posto in rectum, e collocato a livello, e si dirà, che esso ha conservato con ordine la misura dell'acqua

(2) Che se il calice contrassegnato VXH siasi posto obliquamente, cosicche l'angolo BPQ sia acuto per rispetto alla linea su cui giace BP, la quale è tirata a seconda che corre l'acqua, e che coincide coll'asse del calice

<sup>(</sup>a) Jee. si in rectum et ud libram collocatus est, me-

<sup>(</sup>h) Jos. si oppositus devexusque amplius rapie

<sup>(</sup>c) Joc. ad latus autem praetereuntis Aquae ec.

porto, la distribuzione dell' Acqua, (2) o dee essere imbrigliata, oppure che debbasi

alzar su

XXXVI Ma la positura del Calice si è quella che sa tutta la forza; (1) che se egli è alluogato ad angolo retto, ed a livello, ha conservato la sua misura; se sia messo (2) pendente e di contro alla corrente, egli arraperà una maggior quantità d'Acqua; ed ove stia volto al lato dell'Acqua (3) che trapassa, ed in maniera su-

PQ; ovvero che il calice sia collocato nella fronte del castello, o canale in TS, ove l'acqua scorre per diritto, si dirà, che l'uno e l'altro calice sia eppesitum ad aqua cursum, poiche vi ha di necessità, che porzione dell'acqua debba imboccare in ambedue cotesti calici. Che se poi gli assi alle teste d'essi calici P, P sieno posti a maggior altezza di che si stieno le loro estremità Q, Q, cioè che elleno cadano sotto il livello di P, P, inclinandosi i calici, si dirà, che l'uno e l'altro è devexus, e che arrapperanno, come dice Frontino, maggior quantità d'acqua

<sup>(3)</sup> Ora pongasi, che il calice FE sia collocato in maniera opposta all'anzidetta; cioè supino, e che la testa del suo asse sia a seconda della linea gB, e con essa faccia un'angolo ortuso D gB, eotesto calice si dice, che si volge al lato pratereuntis aqua; cosicche se la sua estrema bocca F sia più elevata che non è il capo E addatto al muro del castello, o del canale, noa così ficilmente potrà deviare l'acqua, e non ne darà che lentamente, ed in piccola quantità

pinus, nec ad baustum pronus, segniter exiguum sumit. Est autem calix Modulus aeneus, qui rivo vel Castello induitur, buic fistulae applicantur: longitudo ejus babere debet digitos non minus XII: lumen, idest capacitatem, quanta imperata fuerit. Excogitatus videtur, (d) quoniam rigore aeris difficiliore ad flexum, non timeri potest laxari, vel coarctari formulas Modulorum

XXXVII Qui sunt omnes XXV subjecti, quamvis in usu XV tantum frequentes sint; (a) directam ad rationem de qua locuti sumus; emendatis quatuor, quos Aquarii novaverant: (b) secundum quam et fistulae omnes, quae opus facient, dirigi debent; aut si hae fistulae manebunt, ad Qui-

narias quas capient computari

XXXVIII Qui non sunt in usu Moduli, in ipsis est adnotatum, et .....

<sup>(</sup>d) Joc. quoniam rigor aexis dissicilier ad slexum non temere potest laxari, vel coarctari. Formula modulorum ec.

<sup>(</sup>a) Al. directa est ad rationem

<sup>(</sup>b) Joc. secundum quam fistulae omnes opus facientes dirigi debent

<sup>(4)</sup> Si può congetturare, che prima di Frontino il modulo non fosse un tubo di bronzo, ma sibbene di piombo; e Vitruvio dinomina i suoi tubi dalle lastre di piombo

Artic. 37 (1) Veggasene l'atticolo 31

Artic. 38 (1) Nell'articolo innanzi a questo si era detto, che d'ordinario si adoperayano XV Moduli, ma

pino, egli cosi chino non può sorbire che lentamente piccola quantità d'Acqua. Il calice poi è quel Modulo di (4) bronzo, il quale si caccia per entro alla muraglia del canale, o del castello, ed indi a questo vi si attaccano i tubi. La lunghezza del calice non dee essere minore di XII digiti; la bocca, ossia la sua capacitá sia per quel tanto che ne verrà accordata la quantità dell'Acqua da chi la concede. Egli sembra che cotesto calice sia stato inventato di bronzo, che per la sua durezza, è assai difficile a torcersi; e non è da temere che possa slargarsi, o che debba ristringere i modelli delle misure

XXXVII Sono in tutto cotesti Moduli in numero di XXV, come in appresso;
sebbene solamente XV ordinariamente se ne
adoperino; ammendandone quattro al giusto rapporto stabilito, di cui abbiamo già
parlato, (1) i quali avevano rinnovati gli
distributori delle Acque; e secondo cotesto rapporto si deggiono addirizzare tutti
i tubi, come questi sarà d'uopo d'ordinare; che se questi tubi rimanere vi dovranno, il conto che si dee fare, sarà delle
Quinarie che loro si deono

XXXVIII (1) Si è già abbastanza notato di que' Moduli che non si adoperano,

when I have a little and the later of the la

diametri digitum unum, et trientem digiti; capit quinariam, et plus quam Quinariae octavam, hoc est sescunciam Quinariae, et scripula tria, et bessem scripuli. Digitus quadratus in rotundum redactus, habet diametri digitum unum, et digiti sescunciam, scripulum; capit Quinariae, dodrantem, semunciam, sicilicum. Digitus rotundus habet diametri digitum unum; capit Quinariae septuncem, semunciam, sextulam

XXXIX Fistula Quinaria diametri digitum unum, quadrantem; perimetri digitos tres; deunciem, scripula III. capit Quina-

riam unam

XL Fistula senaria diametri digitum unum, semissem; perimetri digitos quatuor, bessem, semunciam, scripulum: capit Quinariam unam; quincuncem, sicilicum

XLI Fistula septenaria diametri digitum unum, dodrantem; perimetri digitos

gli X che rimanevano dei XXV non si adoperavano. La laguna che vi ha nel Testo, come che difficile sia l' indovinarla appuntino, pure sembra, che qui si fosse assegnata la cagione perche soltanto si numerassero per XXV i moduli, non contando que' moduli della prima specie (nota (2) dell'artic. 34) che hanno origine dalla moltiplicazione delle quinarie, i quali erano variabili, e non erano annoverati ne' comentari del Principe. Frontino non si era precedentemente spiegato per qual ragione i modu-

e quali codesti sieno ...... (2) ha per diametro un digito ed un quarto; contiene una Quinaria, e di più un'ortava della medesima Quinaria, cioè un'oncia e mezzo della medesima Quinaria, con tre scrupoli ed un' ottavo dello scrupolo. Il digito quadrato è uno spazio che ha per lunghezza, e per larghezza un digito. Ove il digito quadrato sia ridotto in un circolo, ha per diametro un digito, ed un'oncia e mezzo d'esso digito, e di più uno scrupolo; ed è capace d'un nono d'una Quinaria di mezz'oncia, e di un quarto di mezz' oncia. Il digito rotondo ha il diametro d' un digiro, ed è capace del settimo d'una Ouinaria, di mezzi oncia, e d'un sesto di mezz' oncia

XXXIX Il tubo di cinque ha per diametro un digito ed un quarto; e di circonferenza ha tre digiti, undici once del digito, con tre scrupoli; ed egli contiene una Quinaria

XL Il tubo di sei ha per diametro un digito e mezzo, e di circonferenza quattro

li dovessero essere XXV, e non di maggior numero

<sup>(2)</sup> Petche Frontino qui ripeta ciò che ha detto nell' articolo 26, non si comprende; questa duplicata descrizione forse è stata ivi insetira per estore degli ammanuensi, e che in questo articolo sia necessario di porvela Artic. 44 (1) Yeggazene l'articolo 32

V, semissem: capit Quinariam unam, deuncem, semunciam. In usu non est

XLII Fistula Octonaria diametri digitos duos, perimetri digitos sex, quadrantem, duellam: capit quinarias duas, semissem, semunciam, sicilicum

XLIII Fistula Denaria diametri digitos duos, et semissem; perimetri digitos septem, dextantem, sicilicum; capit Quinarias quatuor

XLIV Fistula Duodenaria diametri digitos tres, perimetri digitos VIIII, quincuncem scripula II: capit Quinarias V, dodrantem. In usu non est. Alia apud Aquarios habebat diametri digitos tres semiunciam, sicilicum: capacitatis Quinarias sex

XLV Fistula Quinumdenum diametri digitos tres, dodrantem; perimetri digitos XI dodrantem duellam: capit Quinarias VIIII

the first or the second of the

for the speed to meet and confine

digiti con 8 once e mezzo del digito, ed uno scrupolo; contiene una Quinaria, e 5

once d'essa, ed un quarto

XLI II tubo di sette ha il diametro d'un digito, e di nove once d'esso, di circonferenza ritiene 5. digiti e mezzo; comprende una Quinaria, con 11 once e mezzo d'essa. Egli non si adopera

XLII Il tubo di otto ha il diametro di due digiti, e di circonferenza sei digiti ed un quarto, con un terzo d'esso quarto; egli cape due Quinarie e mezzo, con mezz'on-

cia, ed un quarto

XLIII Il tubo di diece ha il diametro di digiti due e mezzo, e di circonferenza digiti sette, ed once due del digito, e di più un quarto dell'oncia. Contiene quattro Quinarie

XLIV Il tubo di dodeci ha il diametro di tre digiti, e la circonferenza di nove digiti, ed once cinque, e due scrupoli. Contiene egli cinque Quinarie e nove once. Non si adopera. Per altra via cotesto tubo presso gli distributori delle Acque aveva il diametro (1) di once tre e mezzo, ed un quarto; ed era capace di sei Quinarie

XLV Il tubo di quindici ha il diametro di tre digiti, con once IX del digiro; la circonferenza di XI digiti, con once IX

ed un terzo; egli cape IX Quinarie

LXVI Fistula Vicenaria diametri digitos quinque, perimetri digitos XV, bessem, semunciam: capit Quinarias XVI. Apud Aquarios habebat diametri digitos quatuor, semissem: capacitatis Quinarias XII, deuncem, semunciam

XLVII Fistula Vicenumquinum diametri digitos V, septuncem, semunciam, sextulam, scripulum; perimetri digitos XVII, bessem, semunciam, sicilicum: eapit Quinarias XX, trientem, semunciam. In usu non est

XLVIII Fistula Tricenaria diametri digitos VI, sextantem, sextulam; perimetri digitos XVIIII, quincuncem: capit Quinarias XXIIII, quincuncem, duellam

XLIX Fistula Tricenumquinum diametri digitos VI, bessem, scripula III; perimetri digitos XX, deuncem, semunciam, sicilicum: eapit Quinarias XXVIII, semissem, sicilicum. In usu uon est

L Fistula Quadragenaria diametri digitos VII, sexunciam, sextulam; perimetros digitos XXII, quincuncem; capit Quinarias XXXII, septuncem, sextulam XLVI II tubo di venti ha il diametro di cinque digiti, e di circonfetenza XV digiti, once 8 e mezzo; contiene XVI Quinarie. Presso gli distributori delle Acque aveva il suo diametro di IV digiti e mezzo; ed era capace di XII Quinarie, once XI e mezzo

XLVII Il tubo di venticinque ha il diametro di V. digiti, e once VII e mezzo, con un sesto d'oncia, ed uno scrupolo; e di circonferenza XVII digiti once VIII e mezzo, ed un quarto; contiene XX Quinarie, ed once IV e mezzo. Non si adopera

XLVIII Il tubo di trenta, ha il diametro di VI digiti, once due ed un sesto; e di circonferenza digiti diciannove, e once cinque; cape egli ventiquattro Quinarie,

once cinque ed un terzo

MLX Il tubo di trentacinque ha il diametro di sei digiti, ed once otto, con tre scrupoli, ed ha la circonferenza di venti digiti, ed once undici e mezzo, ed un quarto; contiene Quinarie ventotto e mezzo, ed un quarto. Non si adopera

L il tubo di quaranta ha il diametro di sette digiti, ed once una e mezzo ed un sesto; la sua circonferenza ha digiti ventidue, e once cinque, contiene Quinarie

trentadue, once sette ed un sesto

LI Fistula quadragenumquinum diametri digitos VII, semissem, semunciam, duellam; perimetri digitos XXIII, dodrantem. duellam; capit Quinarias XXXVI, bessem, In usu non est

LII. Fistula Quinquagenaria diametri digitos VII, deuncem, semunciam, sicilicum; perimetri digitos XXV, semunciam, sicilicum; capit quinarias XXXX, dodrantem

LIII Fistula Quinquagenumquinum diametri digitos VIII, trientem, sicilicum, sextulam; perimetri digitos XXVI, quadrantem, semunciam: capit quinarias XXXXIIII, dodrantem, semunciam, duellam. In usu non est

LIV Fistula sexagenaria diametri digitos VIII, bessem, semunciam, duellam, scripulum; perimetri digito XXVII, quincuncem, semunciam: capit Quinarias XXX XVIII, dextantem, semunciam, sextulam

LV Fistula sexagenum quinum diametri digitos VIIII, unciam, sextulam; perimetri XXVIII, semissem, semunciam, sicilicum, sextulam, capit Quinarias LII; deuncem, semunciam. In usu non est.

LI Il tubo di quarantacinque ha il diametro di sette digiti e mezzo, con mezz' oncia ed un terzo; e la circonferenza ha ventitre digiti, ed once nove, ed un terzo. Cape trentasei Quinarie, ed once otto. Non si adopera

LII II tubo di cinquanta ha il diametro di sette digiti, once undici, e mezzo, ed un quarto; la circonferenza di venticinque digiti, con mezz'oncia, ed un quarto. Ca-pe egli quaranta Quinarie, ed once nove

LIII il tubo di cinquantacinque ha il suo diametro di otto digiti, once quattro, ed un quarto, e di più un sesto; di circonferenza poi tiene digiti ventisei, oncie tre, e mezzo; ed è capace di quarantaquattro Quinarie, nove once e mezzo, ed un terzo. Egli non si adopera

LIV Il tubo di sessanta ha di diametro otto digiti, once otto, e mezzo, un terzo, ed uno scrupolo; e di circonferenza ventisette digiti once cinque, e mezzo. Contie-ne quarantotto Quinarie, once dieci e mez-

zo, con un sesto

LV Il tubo sessantacinque, ha il dia-metro di nove digiti, ed un'oncia, ed un sesto; di circonferenza ne ha ventotto, e mezzo, con mezz'oncia ed un quarto, ed un sesto, contiene cinquantadue Quinarie, once undici e mezzo. Non si adopera LVI Fistula septuagenaria diametri digitos VIIII, quincuncem, duellam; perimetri digitos XXIX, bessem; capit Quinorias LVII, semunciam

LVII Fistula septuagenumquinum diametri digitos VIIII; dodrantem, sicilicum; perimetri digitos XXX, bessem, duellam: capit Quinarias LXI, unciam duellam. In usu non est

LVIII Fistula Octogenaria diametri digitos X, semunciam, duellam, sicilicum; perimetri digitos XXXI, bessem, duellam; capit Quinarias LXV, sextantem, sicilicum

LIX Fistula Octogenum quinum diametri digitos X, trientem, semunciam, duellam; perimetri digitos XXXII, bessem, sextulam; capit Quinarias LXVIIII, quadrantem, sextulam. In usu non est.

LX Fistula Nonagenaria diametri digitos X, bessem, duellam, scripula III. perimetri digitos XXXIII, septuncem, duellam, sicilicum: capit Quinarias LXXIII, trientem LVI Il tubo di settenta ha di diametro nove digiti, once cinque ed un terzo; e la circonferenza ha ventinove digiti, e once otto; egli cape Quinarie cinquantasette con mezz'oncia

LVII Il rubo di sertantacinque ha nove digiti, once nove ed un quarto di diametro; ma la circonferenza ne ha trenta digiti, once otto ed un terzo: egli porta Quinarie sessantuna, un' oncia, ed un terzo. Non si adopera.

LVIII Il tubo di ottanta ha di diametro digiti dieci, con mezz'oncia, ed un terzo, oltre un sesto; la circonferenza è di trentun digiti, once otto, ed un terzo; cape sessantacinque Quinarie, once sette, ed

un quarto

LIX Il tubo di ottantacinque ha dieci digiti, once quattro e mezzo, ed un terzo pel suo diametro, e di trentadue digiti, once otto ed un sesto nella circonferenza. Contiene Quinarie sessantanove, once tre, ed

un sesto. Non si adopera

LX Il tubo di novanta ha il diametro di dieci digiti, otto once, ed un terzo, con tre scrupoli, e di circonferenza ha trentatre digiti, sette once, ed un terzo, con un sesto; cape egli settantatre Quinarie, ed once quattro

LXI Fistula nonagenumquinum diametri digitos XI; perimetri digitos XXXIIII, semissem, semunciam, sextulam: capit Quinarias LXXVII, quincuncem. In usu non est.

LXII Fistula Centenaria diametri digitos XI, quadrantem, sicilicum, sextulam;
perimetri digitos XXXV, quincuncem, sicilicum, sextulam: capit Quinarias LXXXI,
quincuncem, semunciam, duellam. Apud Aquarios habebat diametri digitos XI, deuncem, semunciam, sicilicum, sextulam: capacitatis Quinarias LXXXXII, duellam,
sicilicum

LXIII Fistula centumvicenum diametri digitos XII, trientem, duellam; perimetri digitos XXXVIII, dextantem: capit Qninarias LXXXXVII, dodrantem, sicilicum, sextulam. Apud Aquarios habebat diametri digitos XV, deuncem, semunciam, duellam: capacitatis Quinarias CLXIII, semissem, semunciam, sextulam: qui modus duarum Centenarium est

Artic. 63 (1) Codeste Quinarie 163 e mezzo, con mezz'oncia ed un sesto corrispondono a scrupoli 16647993. La misura poi di due tubi di cento, cioe di 200 digiti quadrati corrisponde a scrupoli 1658880. Vi sarebbe la differenza di 59193 scrupoli, ch'è un tantino maggiore di che sarebbe un mezzo dito quadrato. Di codesta diffe-

97

LXI Il tubo di novantacinque ha di diametro digiti undici; di circonterenza digiti trentaquattro e mezzo, con mezz' oncia ed un sesto; contiene Quinarie settantasette, ed once cinque. Non si adopera.

LXII Il tubo di cento ha il diametro di undici digiti e tre once, con un quarto ed un sesto; di circonferenza trentacinque digiti, once cinque ed un quarto; con un sesto. Contiene ottantuna Quinarie, once cinque e mezzo, ed un terzo. Presso i distributori delle Acque egli aveva un diametro largo undici digiti, once undici e mezzo, ed un quarto, ed un sesto. Conteneva novantadue Quinarie, con un terzo d'oncia, e di più un quarto

LXIII Il tubo di centoventi ha il diametro di dodici digiti, once quattro e un
terzo; e di circonferenza trentotto digiti,
ed once dieci; cape egli novantasette Quinatie, once nove con un quarto, ed un sesto. Presso i distributori delle acque aveva
il diametro di quindici digiti, once undici,
e mezzo, ed un terzo. La sua cipacità cra
di centosessantatre Quinarie e mezzo, con
mezz'oncia ed un sesto: (1) la qual misu-

ra corrisponde a due tuhi di cento

LXIV Persecutus ea quae de Modulis dici fuit necessarium, (a) nune ponam quem modum queque Aqua, ut Principum Commentariis comprehensum est, usque ad nostram curam habere visa sit, (b) quantumque erogaverit; deinde quem ipsi scrupolosa inquisitione, præeunte providentia optimi diligentissimique Principis Nervæ invenerimus. Fuere ergo in Commentariis in universo Quinariarum XII millia DCCLV: in erogatione XIIII millia XVIII; plus in distributione, quam in accepto computabantur Quinariæ MCC LXIII. Hajus rei admiratio (cum præcipum Officii opus in exploranda fide Aquarum

tenza Frontino non ne ha fatro caso; conciosiache ne ha parlato di queste due misuse come per incidenza

I Commentatori di Frontiao fanno qui terminare il primo libro; poiche il rimanente si appartiene al secondo libro. Il seguente Articolo serve come di preambolo a questo libro

Artic. 64. (1) Eccone qui la nota di tutte le acque, che ne' comentati si annoveravano al numero in tutte di 12755. Quinerie

<sup>(</sup>a) Joc. Nunc penam quemadmodum quaque aquarum princieipium commentariis comprehensum usque ec.

<sup>(</sup>b) Joe. quantum quaque erogaverit. Deinde que ipsi

LXIV Avendo già trattato di quelle cose che furono necessarie a dirsi intorno i Moduli, ora proporrò qual siasi la misura che ciascun' acqua sembri dover avere avuta per fino alla nostra soprantendenza, e quanta ne sia stata distribuita; siccome viene inteso ne' Comentari de' Principi. Abbiamo dipoi ritrovato con iscrupolosa ricerca quanta eglino stessi ( ne distribuissero ) facendone la scorta la provvidenza dell'ottimo, cd esattissimo Principe Nerva. Ne' Comentari adunque (1) vi furono in tutto 12755 Quinarie; e se ne distribuivano 14018. Nella distribuzione si computavano 1263 Quinarie di più di quello che se n'era ricevuto. La sorpresa di questo fatto non era da fare mezzolanamente in me impressione, siccome quegli a cui il principale ut-

| L' Appia         | Quinarie \$41 |
|------------------|---------------|
| L'Aniene vecchio | 1441          |
| La Marcia        | 1162          |
| La Tepula        | 400           |
| La Giulia        | 649           |
| La Vergine       | 752           |
| L' Alsietina     | 392           |
| La Claudia       | 2855          |
| L' Aniene avoyo  | 3 2 6 3       |
|                  |               |

Sommano in tutte 11755

atque copia crederem ) non mediocriter me convertit ad scrutandum, quemadmodum amplius erogaretur, quam in Patrimonio, ut ita dicam, esset. Ante omnia itaque capita Ductuum metiri aggressus sum; sed longe, id est circiter quinariis X millibus, ampliorem, quam in Commentariis modum inveni: ut

per singulas demonstrabo

LXV Appie in Commentariis adscriptus est modus (a) Quinariarum DCCCXXXXI. Ad caput inveniri mensura non potuit, quoniam ex duobus rivis constat. Ad Gemellas tamen, qui locus est intra Spem veterem, ubi jungitur cum ramo Auguste, inveni altitudinem aque pedes quinque (b) latitudi-

Frontino ritrovò a' serbatoj delle sorgenti la quantità

delle acque, come nella nota qui sotto

<sup>(2)</sup> Job. Quinariarum DCCC uniuscujusque ad caput inveniri mensuram nen potuit

<sup>(</sup>b) Joc. latitudinem aque pedes unius et dodrantis

<sup>(2)</sup> Cotesto shaglio poteva essere in parte avvenuto per quelle cagioni, che non furono cosi palesi agli antichi, come lo sono notissime a' moderni Idraulici. Non veggo in Frontino far caso della velocità dell' acqua nel suo modo di misurare; e non propone la misura solida dell'acqua, che è la sincera, e la vera

fizio richieder dovesse di pensare ad indagare con autorità, e con far dià il bisogno
delle Acque, ed in qual maniera se ne distribuissero assai di più, per dirla come
va, di che ve n'avesse nel Patrimonio.
Prima d'ogni altro dunque messi mano a
misurare dall'origine degli Acquedotti; ma
era ben diversa la misura; la ritrovai, cioè, (2)
all'incirca più aggrandita di 10000 Quinarie da quella distribuzione ch'era ne' Comentarj; siecome per ciaschedun' Acqua io
ne farò la dimostrazione

LXV All' Acqua Appia si è attribuita la misura di 891 Quinarie ne' Comentarj. Non se n'è potuto ritrovare la misura al la sorgente, perche ella vien diramata in due canali. Tuttavia ritrovai alle Gemmelle, ch'è in luogo adentro il sito della Speranza vecchia, ove si unisce con un braccio dell' Acqua Augusta, essere quivi

|                  |                  | Management Springer & Secretarian |
|------------------|------------------|-----------------------------------|
| L' Appia         | Nell'articolo 65 | Quinarie 1825                     |
| L'Aniene vecchio | arric. 66        | 4398                              |
| La Marcia        | artic, 67        | 4690                              |
| La Tepula        | artic. 63        | 445                               |
| La Giulia        | artic, 69        | 1206                              |
| La Vergine       | artic. 70        | = 50.4                            |
| La Claudia       | attic. 72        | 4607                              |
| L' Aniene nuovo  | artte. 73        | 4738                              |

commano Quinarie 14433

nem pedis unius dodrantis: funt area pedes octo, dodrans; Centenaria XXII, et Quadragenaria; que efficient Quinarias MDCCCXXV: amplius, quans in commentariis habent, Quinariis DCCCCLXXXIIII. Erogabat Quinarias DCCIIII; minus, quam in Commentariis adscribitur, Quinariis CXXXVII; et adbuc minus, quam ad Gemellas mensura respondet, Quinariis MCXXI. Intercidit tamen aliquantum e Ductus vitio, qui cum sit depressior, non facile manationes ostendit, quas esse ex eo apparet, quod in plerisque Urbis partibus præbita Aqua observatur, id quod ex ca manat: sed et quasdam fistulas intra Urbem (c) illicitas deprehendimus. Extra Urbem autem propter pressuram libra, quae fit infra terram ad caput pedibus L, nullam (d) accepit injuriam

Le arce superficiali s'intendono in piedi quadrati, e contenendo un piede quadrato 256 digiti quadrati, l'area di Frontino conterià 2240 digiti quadrati, val'a dire 22

centinaj, ed una quarantina

<sup>(</sup>c) Joe. inventas

<sup>(</sup>d) Joc. Accipit injuriam, sicut inveni Anioni veteril

Artic. 65 (1) Avt. Frontino misurata l'altezza, e la larghezza del bettino d'essa acqua, e da questa avrà egli risoluto il problema. Questa grandezza non è poi così ampia come Procopio, e Plinio ce l' hanno descritta. Il Fabretti trovò che i bottini dell'acqua Giulia e Tepula erza larghi piedi due, e profondi piedi tre e mezzo

l'alcezza dell'acqua di piedi cinque, e per larghezga avere piedi uno ed once nove. Ne avviene, che le aree superficiali si fanno di piedi quadrati otto e tre quarti; cioc (1) a 22 centinaj instem con una quarantina, che compiscono (2) 1825 Quinarie; da vantaggio di quante ve ne ha registrate ne' Comentary per 984 Quinarie. Quest' Aquedotto distribuiva 704 Quinarie; di meno 137 Quinarie idi quella quantità che si attribuisce ne' Comentari; e meno ancora di quella misura che corrisponde alle Gemmelle, cioè a Quinarie 1121. Se ne perde tuttavia qualche poco pel diferto dell'Acquedotto, il quale restando più in basso non da a conoscere cosi facilmente gli scorrimenti che porta, i quali che sieno come ho detto, riman palese da ciò che nella maggior parte de'luoghi di Roma si ravvisa dell' Acqua Appia somministrata, e che porzioncella d'essa ne da fuora. Ma abbiamo scoperto, ehe dentro di Roma vi hanno de' tubi che non è lecito di adoperargli. Fuori di Roma poi, atteso il suo livello, che ristretto si fa sotterra fino alla sorgente, pel declive di piedi L, non ha ricevuto verun danno

<sup>(2) 2240</sup> digiti quadrati sono egusti a 1815 Quinarie, e ad un terzo di mezzioneta di Quinaria con qualche cosa di più. Frontino non fa caso, fotse avvisatamente,
delle frazioni. Serva questo di avvisa-

LXVI Anioni veteri adscriptus est modus in Commentariis (a) Quinariarum MCCC CXXXXI. Ad caput inveni IIII millia CCC LXXXXVIII, prater eum modum, qui in proprium Dactum Tiburtium derivatur; amplius quam in Commentariis est Quinariis II millibus DCCCCLVII. Erogabantur antequam ad Piscinam veniret Quinaria CCLXII: modus in Piscina, qui per mensuras positas initur, efficit Quinariarum II millia CCCLXII: intercidebant ergo inter caput et Piscinam Quina. ria MDCCLXXIIII. Erogabat post Piscinam Quinarias MCCCXXXXVIII: amplius, quam in Commentariis conceptionis modum significa. ri diximus , Quinariis CLXVIIII: minus quam recipi in Ductum potest, ut jam posuimus, Quinariis MXIIII. Summa que inter caput et Piscinian, et post Piscinam intercidebat, Quinariarum 11 millium DCCLXXXVIII: quod errore mensura fieri suspicarer, nisi invenissem ubi averterentur

<sup>(</sup>a) Joc. Quinariarum 1421

Artic. 66 (1) Egli si può pensare, che la regola di misurare l'acqua ch'entra nella piscina, Aosse quella di usare la divisione in piedi, e digiti alla bocca per cui entrava l'acqua, si in larghezza, che in altezza

<sup>(2)</sup> A voler intendere con chiarezza Frontino sa uopo avvertire, che egli vuol confrontare la distribuzione dell'acqua coi due modi innanzi ritrovati; cioè il primo co-

LXVI all' Acqua dell' Aniene vecchio si è ne' Comentari attribuita la misura di 1441 Quinarie. Trovai che alla sorgente ne da 4398, oltre quella misura che derivata viene nel proprio Acquedotto di Tivoli; e ve ne hi da vantaggio 2957 Quinarie di che abbiansi ne' Comentari. Prima che cotest' Acqua cadesse nella sua Piscina; se ne distribuivano 262 Quinarie; (1) la regola per l'Acqua che entra nella Piscina si è, che per le misure presupposte si compisce il novero di 2362 Quinarie. Adunque tra la sorgente, e la Piscina dovevansi togliere dal novero 1774 Quinacie. Appresso alla Piscina distribuivansi 1348 Quinarie; e come abbiam detto, di più di quella misura che dinotato abbiamo nel serbarojo, giusta i Comentari, pel novero cioe di 196 Quinarie, (2) e di meno di quel che si può ritenere nell' Acquedotto, che giá l'abbiamo presupposto di 1014. Quinarie. Il capitale dell' Acqua che deesi togliere tra la sorgente e la Piscina, ed appresso di essa Piscina, sarebbe di 2788 Quinarie, del che io m'adombrai, che ciò avvenisse per isbaglio di misura, se non avessi rinvenuto, che coteste Quinarie si fossero divertite altrove

LXVII Marcie in Commentariis adscriptus est modus Quinariarum II millium CLX 11. Ad caput mensus inveni Quinariarum IIII millia DCLXXXX: amplius quam in Commentariis est, Quinariis II millibus DXXVIII. Erogabantur antequam ad Piscinam perveniret Quinaria LXXXXV; ed dabantur in adjutorium Tepula Quinaria LXXXXII; item Anioni Quinaria CLXIIII: summa que erogabatur ante Piscinam, Quinaria CCCLI. Modus qui in Piscina mensuris positis initur, cum eoqui circa Piscinæ Ductum eodem canali in arcus excipitur, especit Quinariarum 11 millia DCCCCXXXXIIII. Summa, que aut erogatur ante Piscinam, (a) aut que in arcus recipitur, Quinariarum III millium CCLXXXXV; amplius, quam in conceptis Commentariorum positum est Quinariis MCXXXIII; minus, quam

me aveva le Quinarie denotate ne serbatoj, giusta i Comentarj, cioè di quinarie 169; e l'altro confronto di quante quinarie la piscina fosso capace; ella perciò poteva ricevere 2362 quinarie, ma l'acquedotto di meno ne riceveva, cioè 1014. Ma la distribuzione che si faceva appresso la piscina era di 1348 quinarie, le quali sottratte dalle 2362, ne rimanevano 1014. Dunque quel medo di far la distribuzione delle quinarie 1348 aveva di meno 1014

<sup>(2)</sup> Al. aut in aren recipitur

LXVII All' Acqua Marcia ne' Comencarj vien' attribuita la misura di 2162 Quinarie. Trovai che alla sorgente vi avevano 4690 Quinarie; (1) da vantaggio di quante se ne noverano ne' Comentari per 2528. Prima di arrivare alla Piscina se ne distribuivano 95 Quinarie, e se ne davano in ajuco all' Acqua Tepula in numero di 92; e parimente all' Aniene si davano 164 Quinarie. La somma delle Quinarie che si distribuivano innanzi che l'Acqua entrasse nella Piscina era di 351. La regola dell' Acqua ch'entra nella Piscina presupposte le sue misure, insiem con quella quantità che si riceve sugli archi pel (2) medesimo canale intorno l'acquedotto della Piscina è di 2944 Quinarie. La somma, la quale, o si distribuisce innanzi di arrivare alla Piscina, o di quella che si riceve sugli archi, è di 3295 Quinarie; da vantaggio di quante se ne noverano ne' serbatoj de' Comentarj; se ne sono messe 1133 Quina-

Artic. 67 (1) Alla sorgente si eran trovate quinatie 4690. Ne comentari ve n'erano soltanto 2162, sotttaendo questi da quelli, ne rimangono 2528

piscina, porzione di quest'acqua entrava nella piscina, e dipoi dalla piscina scotteva sopra gli archi, che l'acque dotto sostenevano; l'altra porzione rimanente entrava su'

mensure ad caput acte essieunt, Quinariis MCCCLXXXXV. Erogabat post Piscinam Quinarias MDCCCXXXX; minus, quam in Commentariis conceptionis significari diximus, Quinariis CCXXVII; minus, quam ex Piscina in arcus recipiuntur, sunt Quinariæ MCIIII. Summa utraque, quæ intercidebat, aut intercaput et Piscinam, aut post Piscinam, (b) Quinariarum II millium CCCCLXXXXVIIII; quas sicut in ceteris, pluribus locis intercipi deprehendimus. Non enim eas cessare manifestum est et (c) ex hoc, quod ad caput præter eam mensuram, quam comprehendisse, nos capacitate Ductus posuimus, essiunduntur amplius CCC (ninariæ

LXVIII Tepulae in Commentariis adscriptus est modus Quinariarum CCCC. Hujus
Aquae fontes nulli sunt: venis quibusdam
constabat, quae interceptae sunt in Julia.
Caput ergo ejus observandum est a Piscina
Juliae; ex ea enim primum accipit Quinarias
CLXXXX; deinde statim ex Marcia Quina-

detti archi, non già us cendo dalla bocca della piscina, ma pel medesimo canale ch' era prolungato interno all'acquedotto che scaricava l'acqua nella piscina; e così da codesto canale entrava nel condotto sostenuro dagli archi

<sup>(</sup>b) Joc. Quinariarum II millium quingentarum

<sup>(</sup>c) Jos. exiam ex hoc eo quod e capite

rie di meno di quel che sia la misura facta alla sorgente, e compiscono il numero di 1495 Quinarie. Dalla Piscina in poi se ne distributvano Quinarie 1840; di meno di quel numero che abbiamo detto ritenersi ne' serbatoj de' Comentarj, cioè di Quinarie 228, ch'è di meno di quanto dalla Piscina se ne ricevono sugli archi; e queste Quinarie sono in numero di 1104. L'una e l'altra somma dell' Acqua che dovevasi togliere, o fra la sorgente, e la Piscina, oppure dalla Piscina in poi, ascende a 2499 Quinarie. Noi siam venuti in cognizione che coteste Quinarie, siccome è accaduto nelle altre acque, in più luoghi tolgonsi di mezzo. Imperciocche egli è ben palese, che mai vi debban mancare queste Quinarie; e la ragione si è, perchè alla sorgente, oltre quella misura, che noi abbiam posto per avere ben intesa la capacità degli acquedotti vi si scaricano da vantaggio 300 Quinarie

LXVIII All' Acqua Tepula vien attribuita ne' Comentari la misura di 400. Quinarie. Quest' Acqua non ha sorgenti; vi apparivano alcune vene, le quali si son tolte per darle all' Acqua Giulia. Dunque il capo di quella decsi prendere dalla Piscina dell' Acqua Giulia; perciocche da questa prende in prima 159 Quinarie; dipoi tanrias LXXXXII; praeterea ex Anione novo ad Hortos Epaphroditianos Quinarias CLXIII. Fiunt omnes Quinariae CCCCXXXXV; amplius quam in Commentariis, Quinariis XX

XXV; (a) quae in erogatione comparent

LXIX Juliae in Commentariis adscriptus est modus Quinariarum DCXXXXVII II, ad caput meusura iniri non potuit, quoniam ex pluribus acquisitionibus constat; (a) sed ad Vi ab Urbe milliarium universa in Piscinam recipitur, ubi modus ejus manifestis mensuris efficit Quinarias MCCVI: amplius quam in Commentariis Quinariis (b) DLVII. Praeterea accepit prope Urbem, post Hortos Pallantianos ex Claudia Quinarias CLXII. Est omne Juliae in acceptis Quinariae MCCCLXVIII: ex eo dat in Tepulam Quinarias CLXXXX; erogat suo nomine DCCCIII. Finnt quas erogat Quinariae DCCCCLXXXXIIII; amplius quam in Commentariis habet Quinarias (c) CCCXXXXII

<sup>(</sup>a) Joc. qua inde orogantur nec comparent

<sup>(</sup>a) Joc. es ad sextum

<sup>(</sup>b) Joe. DLIII

<sup>(</sup>c) Joc. CCCXLIII

Artic. 68 (1) Non si fa menzione di questi orti presso alcun'autore antico. Donato (l. 3, c. 23) crede che cotesti orti appartenessero ad Epafrodito Liberto di Nerone

Artic. 69. (1) Confronta con quanto si diceva nell' articolo innanzi a questo

tosto ne deriva dall' Acqua Marcia 92 Quinarie oltre a queste dall' Aniene nuovo agli orti (1) Epafrodiani ne toglie 163 Quinarie. In tetto ne risultano 445 Quinarie; cioè 45 da vantaggio di che abbiansi ne' Comentari; le quali cose appariscono nella distribuzione

LXIX L'Acqua Giulia, a cui ne' Comentari si attribuisce la misura di 648 Quinarie, non ha sorgente dalla quale incominciar se ne sia poruto la misura, poiche ella sussiste mediante più fontanelle, dalle quali vien poi derivata; ma al VI miglio da Roma tutta raunasi nella Piscina, e quivi ha la sua regola compita con espresse misure, cioè di 1206 Quinarie; v' ha da vantaggio di 557 Quinarie da quel-le che si hanno ne Comentari. Oltre a questa Acqua, quand'è vicino a Roma, passati gli orti Pallantiani, derivansi dall' Acqua Claudia 162 Quinarie. Tutta la quantità dell' Acqua Giulia raccolta da quest' Acque che si eran derivate, ha Quinarie 1368. Da quivi (1) si derivano nell' Acqua Tepula Quinarie 159; e se ne distribuiscono sotto la sua partita 803. Le Quinarie perciò che dall' Acqua Giulia si distribuiscono, compiono il novero di 995, da vantaggio di che si abbia ne'Comentari, per Quinarie 344; e di meno di quel

II; minus, quam in Piscina habere posuimus, CCXIII; quas ipsas apud eos, qui sine beneficii Principis usurpabant, deprebendimus

LXX Virgini in Commentariis adscriptus est modus Quinariarum (a) DCCLII minus, Mensura ad caput inveniri non potuit, quoniam ex pluribus acquisitionibus constat, et leniore rivo intrat; (b) prope Urbem tandem ad milliarium VII (c) in agro, qui nunc est Cejonii Commodi, ubi velociorem (d) sane cursum babet, mensuram egi, quae efficit Quinariarum II millia DIIII: umplius, quam in Commentariis, Quinariis, MDCCLII. Omnibus approbatio nostra expeditissima est. Erogat enim omnes, quas

Actic. 70 (1) Dubita il Poleni essere qui errato il numero delle miglia, e che dovrebbono essere meno di VII; cioè due o tre

<sup>(</sup>a) Al. DCLII

<sup>(</sup>b) Joc. prope urbem ad miliarium VII

<sup>(</sup>c) Ioc. in agrum qui nunc est Geroni Commodi . Al.

<sup>(</sup>d) Al. sani eursum Jos, velociorem cursum

<sup>(2)</sup> Cejone Commodo fu addottato da Adriano come scrive Sparziano. (In Aelio Caosare) e Cejone Commodo fu padre di Elio Vero, Egli esercitò il consolato l'anno 857 dalla edificazione di Roma; e fu parimente

le che abbiamo presupposto esservi nella Piscina, per Quinarie 213. Abbiamo rinvenuto che coteste Quinarie eran presso di coloro che l'avevano usurpate senza esserne

graziati dal Principe

LXX All' Acqua Vergine s' attribuiscono in misura 752 Quinarie ne Comentarj; con qualche porzioncella di meno. Non
si è potuto rinvenire la misura alla sorgente, perche codest' Acqua sussiste da più
derivazioni, dalle quali scorre placidamente pel suo canale; comecehe presso a Roma al (1) VII miglio nel campo che ora
possiede (2) Cejone Commodo, ove di vero ella piglia un (3) corso più veloce, ne
formai la misura, la quale compisce 2504
Quinarie; da vantaggio del novero assegnato ne Comentari, per Quinarie 1752.

consolo l'anno 829 della medesima epoca; cioè prima che Ftontino scrivesse quest'opera degli acquedotti; sicche non v'ha dubbio, che questi sia Cejune di cui esso qui parla

<sup>(3)</sup> Come che Frontino esamini qui li velocitì maggiore e minore dell'acqui, non per questo dalla medesima ne prende la regola di misurarla, come dovrebbe aver fatto; indizio sicuro, che gli antichi non possedetteto le vere regole della mismra delle acque

mensura deprehendimus, (e) idest duo millia DIIII

LXXI Alsietinae conceptionis modus nec in Commentariis adscriptus est, nec in re praesenti certus inveniri potuit; cum ex lacu Alsietino, et deinde circa Carejas ex Sabatino, quantum Aquarii temperaverunt, habeat. Alsietina erogat Quinarias CCCLX XXXII

LXXII Claudia, abundantior aliis, maxime injuriae exposita est. In Commentariis babet non plus Quinariis II millibus DCCC LV; cum ad caput invenerim Quinariarum IIII millia DCVII; amplius quam in Commentariis MDCCLII. Adeo autem nostra certior est mensura, ut ad VII ab Urbe milliarium, in Piscina, ubi indubitate mensurae sunt, inveniamus Quinarias III millia CCC XII; plus quam in Commentariis CCCCLVII:

<sup>(</sup>c) Joc. ad duo

Artic. 71 (1) E'assai difficile l'indovinare onde a cotesto lago siasi dato il nome d'Alsietino; questo non è giammai del castello d'Also, o di Ceri, poiche cotesti popoli desumono il nome di Alsiensi, e non giammai si dicono Alsietini. Alcuni hanno supposto, che il Lago Alsietino fo.se il Martiniano in Toscana; ma il Poleni dopo una lunga dissertazione su di ciò nulla conchiude

<sup>(2)</sup> Il cartello delle Careje si vuol posto ove in oggi è Galera

Di tutte le misure che si potessero progertare; questa nostra è conferma della più netta misura. Perciocche con essa distribuisconsi tutte le Quinarie che abbiamo col-

la misura comprese, cioè 2504

LXXI All'Acqua Alsietina la misura del serbatojo non le si artribuisce ne', Comentari, e nemmeno al caso nostro se ne potè rittovare un certo novero; conciosiache ne abbía e dal (1) Lago Alsietino, ed indi intorno al castello delle (2) Careje dal Lago (3) Sabatino se ne prenda per quel tanto che agli distributori dell' Acqua è piacciuto di mescolarvi. L' Acqua Alsie-

tina distribuisce 302 Quinarie LXXII L' Acqua Claudia, ch'è più abbondante d'ogni altra, ella è piucche mai esposta alla frode. Ne' Comentari non ha di più che 2So5 Quinarie; quando alla sorgente ne ho ritrovato 4607, da vantaggio di quel che si ha ne' Comentari, per 1752 Quinarie. Egli è poi talmente più certa la nostra misura, cosicche nella Piscina ch'è al settimo miglio discosta da Roma, ove indubitatamente vi ha le m sure, ritro-viamo in essa 3312 Quinarie, che sono più

<sup>(3)</sup> Il lago Sabarino, o sia quello di Bracciano, cosi dinominato dal castello Sabate, che si crede in oggi-Toscanella

quamvis et ex beneficiis ante Piscinam eroget, et plurimum subtrahi deprehenderimus, ideoque minus inveniatur, quam revera esse debeat, Quinariis MCCLXXXXV. Et circa erogationem frans apparet, quae neque ad Commentariorum fidem, neque ad eas, quas ad caput egimus mensuras, neque ad illas saltem ad Piscinam, post tot iniurias convenit. Solae enimQuinariae MD CCL erogantur: minus, quam Commentariorum ratio dat, Quinariis MCV; minus autem quam mensurae ad caput factae demonstraverunt, Quinariis II millibus DCCCLVII; minus etiam, quam in Piscina invenitur, Quinariis MDLXII. (a) Ideoque cum sincera in Urbem proprio rivo pervenivet, in Urbe miscebatur cum Anione novo, ut confusione facta, et conceptio earum; et erogatio esset obscurior. Quod si qui forte me acquisitionum mensuris blandiri putant, admo-

<sup>(</sup>a) Joe. Itaque

Artic. 72 (1) Nell'acqua cioè, così mescolata non si poteva sapere quanta potzione ve ne fosse dell'acqua Claudia, e quanta di quella dell'Aniene nel tutt'insieme della misura

<sup>(2)</sup> Cioè se pensassere che Fronrino avesse descritte coteste mirure maggiori di quello che in realtà fossero

di quelle de Comentari per 457. Come che da' privilegi conceduti sia distribuita l' Acqua prima d'entrare nella Piscina, ed abbiam trovato sul fatto, che il più delle volte se ne leva, e che perciò ve ne abbia minor quantità di quella che in realtà vi debba essere; cioè 1295 Quinarie. Manifestasi la frode sopra la distribuzione dell' Acqua, poichè ella non accordasi ne alla autorità de' Comentari, ne alle misure che abbiamo fatte alla sorgente, e nemmeno accordasi con quelle della Piscina; anche dopo tante frodi scopertevi. Imperciocche vi si distribuiscono soltanto 1750 Quinarie; di meno che se ne danno dal rapporto de' Comentarj pet'1105; di meno poi di quel che si era dimostrato nelle misure fatte alla sorgente; di Quinarie cioè 2857. Di meno ancora di quelle che si ritrovano nella Piscina, per 1562 Quinarie. Codest' Acqua pertanto essendo giunta in Roma nel proprio canale schietta com'ella è, veniva mescolata con quella dell' Aniene nuovo; cosicche fattane la mescolanza, tanto nel serbatojo delle medesime, quanto nella distribuzione, maggiore vi avesse la difficoltà (1) per rinvenirne la misuta. Che se per avventura coloro che s' immaginano di (2) careggiarmi col mostrare le misure desunte dalle derivazioni delle Acque; eglino hannendi sunt; adeo Curtinm, et Caerulum fontes, Aquae Claudiae sufficere ad praestandas Ductui suo Quinarias, quas significavi, IIII millia DCVII, ut praeterea MDC effundantur. Nec eo inficias, quin eae, quae superfluunt, non sint proprie horum fontium: capiuntur enim ex Augusta, quae inventa in Marciae supplementum, dum illa non indiget, (b) adjicitur fontibus Claudiae, quamvis ne bujus quidem Ductus omnem Aquam recipiat

LXXIII Anio novus in Commentariis habere ponehatur Quinarias III millia CCL XIII. Mensus ad caput reperi Quinarias III millia DCC XXXVIII; amplius, quam in (a) conceptis Commentariorum est, Quinariis MCCCCLXXV: quarum acquisitionem non avide me amplecti, (b) quo alio modo manifestius probem, quam quod in erogatione ipsorum Commentariorum major pars earum pars earum continetur? (c) Erogantur

<sup>(</sup>b) Joc. adjecimus

<sup>(</sup>a) Joc. conceptelis

<sup>(</sup>b) Joc. que non alio mede manifestius probem quam erogatione ipserum Commentariorum, major pars earum continet ur

<sup>(</sup>c) Joc. Negatur

<sup>(3)</sup> Veggasene l'articolo XII

no a ricordarsi, che tanto il fonte Curzio, che il Ceruleo surrogano all' Acqua Claudia per maggioreggiare il suo Acquedotto di 4607 Quinarie, come ne ho già dato cenno; cosicche da vantaggio se ne versino 1600. Ne per questo si debba negare, che quelle Quinarie che riboccano non sieno propriamente stimate di cotesti fonti; (3) perciocche elleno si prendono dall' Acqua Augusta, la quale fu acquistata in aggiunta all' Acqua Marcia, e qualora ella non abbisogna si aggiunge alle sorgenti dell' Acqua Claudia, come che l' Acquedotto di cotesta non possa raccogliere ogni sorta d' Acqua

LXXIII L' Acqua dell' Aniene nuovo ne' Comentari si presupponeva avere 3263 Quinarie. Trovai che alla sorgente la misura era di 4738 Quinarie; da vantaggio di quello che è ne' serbatoj de' Comentari, per 1475 Quinarie. lo non ho passione di far comparire che il guadagnare di queste Acque alla sorgente apparisca maggiore, e con che provare, che nella distribuzione se ne potesse da me palesemente togliere una quantità maggiore, e che non esiste ne' medesimi Comentari? Imperciocche se

enim Quinariarum IIII millia CCXI; cum alioquin in eisdem Commentariis inveniatur conceptio non amplius, quam III millium CC LXIII. Praeterea intercipi non tantum DXX VII, quae inter mensuras nostras et crogationem intersunt, sed longe ampliorem modum deprehendi; ex quo apparet, etiam exuberare comprehensam a nobis mensuram. Cujus rei ratio est, quod vis Aquae rapatior, ut ex largo et celeri flumine excepta, velocitate ipsa ampliat modum

Artie. 73 (1) Eccone qui in una somma tutte le distribuzioni delle acque secondo la verità della misura data da Frontino

| Acqua Appia    | Quinarie 704 |
|----------------|--------------|
| Aniene vecchio | 1610         |
| Marcia         | 1935         |
| Tepula         | 445          |
| Giulia         | 803          |
| Vergine        | =50+         |
| Alsierina      | 392          |
| €laudia        | 1583         |
| Aniene nuovo   | 4048         |
|                |              |

Sommano 14029

Cotesta somma veramente doveva essere soltanto di 14018 quinarie, giusra l'articolo LXIV, ed essendovi XI quinarie di più, è palese lo sbaglio che possa essere ne distribuiscono 4211 (1) Quinarie; quando altramente ne' medesimi Comentari si ritrovi il serbatojo nulla di più capace che di 3263 Quinarie. Oltre a ciò vengo ad aver tolto di mezzo non solamente 527 Quinarie che vi ha di differenza tra le misure fatte da noi, e quelle che si distribuiscono, ma molto di gran lunga trovai sul fatto una misura più ampla. Dal che rimane palese, che la misura da noi concepita anche trabonda. La ragione di ciò si è, che la maggior velocità dell' Acqua allor quando viene ricevuta da un fiume largo e rapido, colla medesima velocità ne rende ampla la misura

avvenuto in alcuna delle distribuzioni; e che qui nell' Aniene nuovo invece di 4211, vi si debba potre 4200

La misura fatta da Frontino ulla sorgente dell' Aniene nuovo è di quinatie 4738. Scrive più sotto, che tra la misura, e la distribuzione vi aveva 527 quinatie; e sottratto il 4211 dal 4738 rimane giustamente 527. Che se si ponga all'ingrosso la distribuzione essete stata di quinatie 4211, toltone quinatie 163 che si davano in aggiunta all' Acqua Tepula agli orti Epafrodiani (artic. 62) giustamente ne ritorna il numero 4048 per la vera distribuzione dell'acqua dell' Aniene nuovo. Quindi lo shaglio di undeci quinatie dee essere nella distribuzione di esse acque

LXXIV Non dubito aliquos annotaturos, quod longe major copia actis mensuris inventa sit, quam erat in Commentariis Principum: cujus rei causa est error eorum, qui ab initio parum diligenter uniuscujusque fecere estimationem. Ac ne metu estatis, aut siccitatum in tantum a veritate eos recessisse credam, (a) obstant....quod ipsis.... mensuris Julio mense hanc uniuscujusque copiam, que supra scripta est, tota deinceps estate durantem (b) exploravi. Quecumque tamen est caussa, que precedit; illud utique detegitur, X millia Quinariarum intercidisse: dum beneficia sua (c) Principes secundum modum Commentariis adscriptum temperant

LXXV Sequens diversitas est, quod alius modus concipitur ad capita, alius nec exiguo minor in Piscinis, minimus deinde distribuzione continetur. Cujus rei causa est fraus

<sup>(</sup>a) Joc. credam costantibus quidem ipsis mensuris

<sup>(</sup>b) Joc. exploraverim

<sup>(</sup>c) Princeps secundum modum commentariis ascriptum temperat

Artic. 74 La Laguna che qui appatisce nel Testo, per sentimento del Poleni, potrebbe supplirsi così ac ne credam, eos metu aestatis aut siccitatum (quando copia aque imminui valde potest) in tantum recessisse a veritate, ebstant (observationes, propterea) quod ipis (actis) mensuris Julio mense &c.

LXXIV lo non dubito, che talluni saranno per fare annotazione, che nelle misure da noi fatte siasi ritrovata di gran lunga una maggiore copia d'Acqua di quella ch' era registrata ne' Comentarj de' Principi; e la cagione di questo fatto si è lo shaglio di coloro che da principio ogniuno d'essi con poca diligenza ne fecero la stima. E perche da me non si creda, che pel timore dell'estate, o di siccità ( allor quando l'abbondanza dell'Acqua si può di molto scemari ) eglino siansi per questo motivo solamente deviati dalla verità (1) ne ostano le osservazioni fattevi, per questo, che ad esse Acque, dopo aver fatte le misure nel mese di luglio; tornando dipoi a far le misure, ritrovai che durante l' estate quella medesima quantità d' Acque, che innanzi si era detta, vi aveva. Qual si sia impertanto la cagione che va innanzi; sibbene in ogni modo si scuopre, che 1000 Quinarie sono andate a male; mentre i Principi concedono i loro rescritti in benefizio alle persone giusta il novero delle misure che hanno ne' Comentari

LXXV Ne seguira un' altra differenza, ed è, che in una maniera si riceve la misura dell' Acqua alla sorgente, ed in altra, ch'è minore del picciolo, nelle Piscine; il minimo dipoi tocca alla distribuzio-

Aquariorum, quos Aquas ex Ductibus publicis in Privatorum usum derivare comprebendimus. Sed et plerique Possessorum, (a) e quorum agris aqua circumducitur, (b) inde formas rivorum perforant; unde fit ut Ductus publici Hominibus Privatis (c) vel ad Hortorum usum itinera suspendant

LXXVI Ac de vitiis ejusmodi nec plara, nec meliora dici possunt, quam a Caedio Rufo dicta sunt in ea concione, cui titulus est DE AQVIS. Quae nunc nos omnia,
simili licentia usurpata, utinam non per offensas probaremus: irriguos agros, tabernas,
cœnacula etiam, corruptelas denique omnes
perpetuis salientibus instructas invenimus. (a)
Nam quod falsis titulis alia pro aliis Aqua
erogabantur, (b) etiam sunt leviora ceteris

Artie. 76 (1) Si crede, che questo Celio Rufo sia stato quell'insigne oratore amico intrinseco di Cicerone, dal quale egli fu diffeso nell'accusa fatta lui da Sempronio Aretino. Questo discorso doveva esser certamente fatto da uomo dotto: e non poteva esser altri che il Rufo nominate

<sup>(</sup>a) Joe. ex quorum agris aqua circumducuntur

<sup>(</sup>b) yos. fraude formas

<sup>(</sup>c) vel ad hortorum usum subserviant, vel ad itinera suspendac

<sup>(</sup>a) Joc. non

<sup>(</sup>b) Joc. Etiamsi inter leviora

ne. Di questo sconcerto n'è cagione la frode de' distributori delle Acque, i quali, come abbiamo scoperto, derivano le Acque dai pubblici Acquedotti per uso de' Privati. Ma egli è, che la maggior parte de' possidenti, e de'quali ai campi l'Acqua si fa condurre intorno, da que' luoghi forano le forme de' canali, d' onde ne avviene che i pubblici Acquedotti facciano pausa ne'loro viaggi per servire alle persone pri-vate, od all' uso degli orti

LXXVI Ma delle tacche di tal maniera non si può dir di più, ne di meglio di quanto se n'era detto da (1) Celio Rufo in quel discorso, che ha per titolo DEL-LE ACQUE. Volesser gli Dei che ancor noi appropriandoci una tal libertà lo persuadessimo, non già per far dispiacere. Riconosciamo i campi inassiati, le osterie, i tinelli eziandio, ed in fine le (2) depravazioni tutte corredate di non interrotte fontane salienti. Taccio i finti pretesti del distribuire le une Acque per le altre, co. me si faceva; son questi piuttosto difetti

<sup>(2)</sup> Seneca ( I. Vr controvers. 5 ) essagera, che perfino melle sommità delle case vi avevano delle piscine per andarvi in barchetta . Strabone ( Geog. 1. 5. ) raimmenta la grande abbondanza delle aeque ch'era per le oase di Roma

vitia. Inter ea tamen que emendationem videbantur exigere, (c) numerandum est, quod fere circa montem Celium, et Aventinum accidit; qui colles prinsquam Claudia perduceretur, utebantur Marcia, et Julia; sed postquam Nero Imperator Claudiam (d) opere arcuato altius exceptam, usque ad Templum Divi Claudii perduxit, ut inde distribueretur, priores non ampliatae, sed (e) omisse sunt: nulla enim Castella adjecit, sed iisdem usus est, quorum, quamvis mutata aqua, vetus apellatio mansit

LXXVII Satis jam de modo cujusque, et veluti nova quadam acquisitione Aquarum, et fraudibus, et vitiis, quae circa eas erant, dictum est: superest ut erogationem, quam confectam, et (ut sic dicam) in massam invenimus, immo etiam falsis nominibus positam, per nomina Aquarum, uti quaeque se habet, et per Regiones Urbis digeramus. Cujus compreheusionem scio non jejunam tan-

Artic. 77. (1) Questo nuovo acquisto si è di quellie 1000 Quinazie da vantaggio ritrovate da Frontino nelle misure fatte, oltre quelle ch'erano registrate ne' Comentarj

<sup>(</sup>c) Joc. Mirandam est

<sup>(</sup>d) Joc. opere arcuato assumpsit

<sup>(</sup>e) Jocs amissae

che più degli altri si sofferono. Impertanto fra quelli che sembrano dimandare l' ammenda, si dee avere in mira quanto per l' ordinario accade intorno al Monte Celio, ed all' Aventino. Cotesti colli prima che si condottasse l'Acqua Claudia facevan uso dell' Acqua Marcia, e della Giulia; ma posciache Nerone Imperatore fece venire l' Acqua Claudia sostenuta da più alti archi perfino al tempio di Divo Claudio, affinche da quel luogo ella si distribuisse; le Acque primiere non furono giá accresciute, ma furono bensi negligentate; imperciocchè non vi aggiunse altri Castelli, ma fece uso di quelle che vi erano, e come che mutata ne fosse l'Acqua, il vocabolo antico di questi pur sussistè

LXXVII Già abbastanza è stato detto d'ogni qualunque misura d' Acque, e di quello quasi (1) nuovo acquisto che ho fatto delle medesime, e delle frodi, e de' difetti che sopra esse vi erano; rimane che dilucidiamo la distribuzione, la quale si è stata fatta, per dir così, come l'abbiamo trovata in massa, che anzi ancora con partite false indicata, co' nomi propri delle acque, come ciascheduna si stia, ed in quali Regioni di Roma. So che la cognizione di coteste non potrà sembrare così secca ed intricata; nientedimeno la proporre-

tum, sed etiam perplexam videri posse: ponemus tamen quam brevissime, ne quid velut formulae Officii desit iis, quibus sufficiet cognovisse summa, (a) licebit transire leviora

Artic. 78 (1) Non è cosi difficile il ritrovare qui il numero delle Quinarie che manca nella laguna del Testo; non così però per l'appunto le parole scritte da Frontino, perche bisognerebbe essere indovino. Bisogna qui intendere, che nella distribuzione delle acque si annoveravano delle Quinarie che prestavansi in ajuto ad un' altra acqua, e che due volte si nominavano nella distribuzione, quando però debbonsi computare per una sol volta; cioè quando si deviano dal secondo acquedotto per farne la distribuzione. A modo di esempio dall' acqua-Claudia si prestavano all' acqua Giulia 162 Quinarie, ( artic. 69. ) ma la verità si è che coteste Quinarie non si distribuivano dall'acqua Claudia; ella era una distribuzione finta, o falsa che fosse; ella era un trasporto d'un' acquedotto in un' altro. La distribuzione vera si faceva quando le Quinarie si cavavano dall'acqua Giulia per farne quivi la distribuzione. E così dovevansi nu-

<sup>(</sup>a) Joc. licebit tamen transire

<sup>(2)</sup> Ut ergo distributio quinariarum XIIII millium X et VIII. Ita et quadragenum XXXVI

<sup>(</sup>b) Jos. quia una quandoque ex quibusdam

mo con assai di brevità, acciocche secondo la formola della mia Carica non manchi di quelle cose, colle quali basterà l'averne conosciuto l'intiero, e sarà lecito l'ommetterne le minutezze

LXXVIII Affinche dunque la distribuzione di 14018 Quinarie, e così anche (1) (la distribuzione di 771 Quinarie si faccia, che non si debbono perciò computare) perche tutte queste Quinarie che si prestano in ajuto delle altre da alcune altre Acque, e che per due volte appariscono aver luogo nella distribuzione, vengono ad essere per una sol volta computate. Di queste Acque se ne dividono fuori di Ro-

metare una sol volta, e non due. Veggasi qui sotto il novero di quelle Quinarie che si prestavano da un'acquedotto ad un'altso, e sarà palese il numero 771, che in Frontino manca

| In ajuto                   | Quinarie      |
|----------------------------|---------------|
| Acqua Marcia della Tepula  | 92 artie. 67  |
| e dell' Aniene vecchio     | 164 artis. 67 |
| Acqua Giulia della Tepula  | 190 artic. 69 |
| Acqua Claudia della Giulia | 162 artic. 69 |
| Aniene auovo della Tepula  | 163 ariis. 68 |

viduntur extra Urbem Quinariarum quatuor millia LXIII: ex quibus nomine Caesaris Quinariae MDCCXVIII; Privatis Quinariarum II millia CCCXXXXV. Relique intra Urbem VIIII mille DCCCCLV distribuebantur in Castella CCXXXXVI; quibus erogabantur sub nomine Caesaris Quinariae MDCCVII semis; Privatis Quinariarum III millia DCCCXXX XVII; Usibus Publicis Quinariarum IIII millia CCCCI: ex eo Castris X et VIIII, Quinarie CCLXXVIIII; Operibus publicis LXXXXV, Quinariarum II millia CCCCI; Muneribus XXXVIIII; Quinaria CCCLXX XVI; Lacubus DLXXXXI, Quinaria MCC CXXXV. Sed et hac ipsa dispensatio per nomina Aquarum, et Regiones Urbis partienda est

LXXIX Ex Quinariis ergo XIIII millibus X et VIII, quam summam erogationibus omnium Aquarum seposuimus, dantur
nomine Appiæ extra Urbem Quinariæ tantummodo V, quoniam humilior oritur; et a
metitoribus reliquæ Quinariæ DCLXXXXVI
III intra Urbem dividebantur per Regiones
II, VIII, VIIII, XI, XII, XIII, XIIII, in
Castella XX: ex quibus nomine Cæsaris Quinariæ CLI; Privatis Quinariæ CLXXXXIIII:
Publicis Quinariæ CCCLIIII: ex eo Castris I,
Quinariæ III; Operibus Publicis XIIII, Qui-

131

ma 4063 Quinarie; delle quali alla partita di Cesare 1718 Quinarie; a' Privati 2345 Quinarie. Le rimanenti dentro di Roma 9955 se ne distribuivano in 246 Castelli; ne quali alla partita di Cesare se ne distribuivano 1707 Quinarie e mezzo; a' Privati 3847 Quinarie; agli usi pubblici 4401; dopo ciò agli accampamenti X e IX, Quinarie 270; alle opere pubbliche LXXXXV, Quinarie 11401; agli Spettacoli XXXIX, Quinarie 380, a' Laghi DLXXXXI, Quinarie 1335. Ma anche questa dispensazione medesima delle Acque, contrassegnate nella loro partita, deesi anche dividere per le Regioni di Roma.

LXXIX Adunque di quelle 14018 Quinarie, la cui somma abbiamo messa a parte, perche ella è di tutte le distribuzioni delle Acque; se ne concedono fuori di Roma sotto la partita dell' Acqua Appia soltanto V Quinarie, poiche ella quivi scaturisce assai bassa, e le rimanenti Quinarie 699 si dividevano da' misuratori dentro di Roma per le sue Regioni II, VIII, VIIII, XI, XIII, XIII, XIV, in 20 Castelli, de' quali alla partita di Cesare se ne davano 151 Quinarie; a' Privati 194 Quinarie; a' luoghi pubblici 354 Quinarie; dopo ciò agli accampamenti I, Quinarie tre; alle opere pubbliche XIIII, Quinarie 123; agli Spetta-

nariae CXXIII; Muneri I, Quinaria II; Lacubus LXXXII, Quinaria CCXXVI

Artie,79 (1) In quest' articolo Frontino distribuisce le acque dentro e fuori di Roma per ciascheduna Regione. L'acqua Alsietina serviva alla Regione di Trastevere. (artic. 18) La Claudia, e l'Aniene nuovo serviva a tutte le Regioni, come in seguito (artio. 86) dirà Frontino. Nelle tavole in numero di VI, che qui si recano si potrà vedere in nn'occhiata tutte le distribuzioni. I nameri poi a' quali precedono due punti: sono di quelli che il Polemi ha ammendati

Nelle tavole I, III, e V, ove nelle caselle i numeri sono doppi, il numero di sopra si spetta alla edizione data da Giocondo, e quello di sotto del codice usato dal Poleni

coli I, Quinarie due; a Laghi LXXXXII,

Quinarie 226 (1)

Nella tavola I si sono considerati que' numeri che si appatrengono a' castelli, agli alloggiamenti, alle opere pubbliche, agli spettacoli, ed a' laglii. La somma delle acque di tutti i castelli è di 247 appunto come ha detto Frontino (actic. 79)

Nella tavola III si appattengono que numeri alla dietribuzione fatta fuori di Roma

Si veggano le citate tavole in une del libro

LXXXI Marciae erogabantur extra Urbem nomine Caesaris Quinariae CCLXVIIII; Privatis DLXVIII, reliquae Quinariae MLXXXXVIII, intra Urbem dividebantur per Regiones I, Illl, Illl, V, VI, VII, VIII, VII VIII, X, XIIII, in Castella LI: ex quibus nomine Caesaris Quinariae CXVI; Privatis Quinariae DXXXXIII; Usibus Publicis Quinariae CCCCXXXVIII; Castris IIII, Quinariae XXXXI; Operibus Publicis XV, Quinariae XXXXI; Muneribus XII, Quinariae CIIII; Lacubus CXIII, Quinariae CCLIII

LXXXII Tepulae erogabantur extra Urbem nomine Cacsaris Quinariae I.VIII; Privatis LVI; reliquae Quinariae CCCXXXI, intra Urbem dividebantur per Regionem IIII, V, VI, VII, in Castella XIIII: ex quibus nomine Caesaris Quinariae XXXIIII; Privatis Quinariae CCXXXXVII, Usibus publicis Quinariae L: ex eo Castris I, Quinariae XII; Operibus publicis III, Quinariae VII;

Lacubus XIII, Quinarioe XXXI

LXXXIII Juliae fluebant extra Urbem nomine Caesaris Quinariae LXXXV; Privatis Quinariae CXXI: reliquae Quinariae DL XXXVII, intra Urbem dividehantur per Regiones II, III, V, VI, VIII, X, XII, in Ca-

135 LXXXI Dell' Acqua Marcia se ne distribuivano fuori di Roma alla partita di di Cesare Quinarie 269, a' Privati 568, il resto delle Quinarie 1098 dividevansi dentro di Roma alle Regioni I, III, IV, V, VI VII, VIII, IX, X, XIV, in LI Casteli, da'quali alla partita di Cesare si distriluivano Quinarie 116; a' Privati Quinarie 543; agli usi pubblici Quinarie 439; agli alloggiamenti III, Quinarie 41; alle opene pubbliche XV, Quinarie 41; agli Spetacoli XII, Quinarie 104; a' Laghi C XIII Quinarie 253

LXXXII Dell' Acqua Tepula se ne distribuvano fuori di Roma alla partita di Cesae Quinarie 58; a' Privati Quinarie 56; i resto delle Quinarie 331, si divideva dotro di Roma nelle Regioni IV, V, VI, VII, in XIV Castelli; da' quali alla partia di Cesare si distribuivano Quinarie 34; 1' Privati Quinarie 247; agli usi pubblici Quinarie 50; dopo di ciò agli alloggianenti 1, Quinarie 12; alle opere pubblicle III, Quinarie 7; a' Laghi XIII, Qui-

nari: 31

LXXXIII Dell' Acqua Giulia ne scorrevanc fuori di Roma alla partita di Cesare Quinarie 85; a' Privati Quinarie 121; il rimaninte delle Quinarie 587 dividevasi dentro li Roma alle Regioni II, III, V, VI,

stella XVII: ex quibus nomine Caesaris Quinariae XVIII; Privatis CLXXXXVI, Usilus Publicis Quinariae CCCLXXXIII: ex eo Castris III, Quinariae LXVIIII; Operibus Publicis X. Quinariae CLXXXII Munerbus III, Quinariae LXVII; Lacubus XXVIII, Qui nariae LXV

LXXXIIII Virginis nomine exibant extra
Urbem Quinariae CC: reliquae Quinariae II
mille CCCIIII intra Urbem dividebantur per
Regiones VII, VIIII, XIIII in Castella XIII
ex quibus nomine Caesaris Quinariae DXX
XXVIIII; Usibus Publicis MCCCCXVI; ex
eo Muneribus II, Quinariae XXVI; Lambus
XXV., Quinariae LXI; Operibus Publicis XVI,
Quinariae MCCCXXX; in quibus por se
Euripo, cui ipsa nomen dedit; Quimriae
CCCCLX

IXXXV Alsietinae Quinariae CC(LXX XXII: haec tota extra Urbem consumtur; nomine Caesaris Quinariae CCLIIII; Pivatis Quinariae CXXXVIII

LXXXVI Claudia et Anio novus ectra Urbem proprio quaeque rivo erogabantur in-

Artic. 84 (1) L'Euripe era una fossa che circodava il Circo, la quale veniva empiuta d'acqua

VIII, X, XII, in XVIII Castelli; da' quali alla partita di Cesare si distribuivano Quinarie 18; a' Privati 196; agli usi pubblici Quinarie 383; dopo di ciò agli alloggiamenti III, Quinarie 69, alle Opere pubbliche X, Quinarie 182; agli Spettacoli III, Quinarie 67; a' Laghi XXVIII, Quinarie

65

LXXXIV Alla partita dell' Acqua Vergine escivano fuori di Roma Quinarie 200; le rimanenti Quinarie in numero di 2504 dividevansi dentro di Roma alle Regioni VII, IX, e XIV, in XVIII Castelli, da' quali alla partita di Cesare, se ne distribuivano Quinarie 599; a' Privati Quinarie 338, agli usi pubblici 1417; dopo di ciò agli Spettacoli II, Quinarie 26; a' Laghi XXV, Quinarie 61; alle Opere pubbliche XVI, Quinarie 1330. In queste Quinarie contansene 360 che si danno all' (1) Euripo, a cui l'Acqua Vergine ha per se medesima dato in credito nella sua partita

LXXXV All' Acqua Alsietina si 'attribuiscono Quinarie 392. Quest' Acqua inticramente si consuma fuori di Roma; alla partita di Cesare se ne distribuiscono Quinarie 254; a' Privati Quinarie 138

LXXXVI L'Acqua Claudia, e dell' Aniene nuovo, fuori di Roma si distribuivano ciascuna nel proprio canale; dentro tra Urbem confundebantur. Et Claudia quidem extra Urbem dabat nomine Caesaris Quinarias CCXVII, Privatis Quinarias CCCCXX
XVIIII. Anio novus nomine Caesaris DCCX
XXI: Privatis CCCCXIIII; reliquae utriusque
Quinariae III mille DCCCXXIIII intra Urbem dividebantur per Regiones Urbis XIIII,
in Castella LXXXXII: ex quibus nomine Caesaris Quinariae DCCLXXVIIII; Privatis Quinariae MDCCCXXXVIIII; Usibus Publicis
Quinariae MCCVI: ex eo Castris VIIII, Quinariae CIIII; Operibus Publicis XVIII, Quinariae DXXII, Muneribus XII, Quinariae LX
XXXVIIII, Lacubus CCXXVI, Quinariae
CCCCLXXXI

LXXXVII Haec copia Aquarum ad Nervam Imperatorem usque computata, ad hunc modum describebatur: nunc providentia diligentissimi Principis, quicquid aut fraudibus Aquariorum intercipiebatur, aut inertia pervertebat, quasi nova inventione fontium adcrevit, ac prope publicata ubertas est: tum et sedula deinde partitione distributa,

Artic. (1) 87 Frontino fu creato soprantendente delle acque essendo Imperatore Nerva Cocceio, il cui imperio durò circa un'anno e mezzo, ed in questo tempo egli misurò la quantità delle acque, e la loro distribuzione. Scrivendo egli = che così computavasi fino a Nerva Imperatore = intende di Nerva Trajano Ulpio, che fu addottaro da Nerva Coccejo, al quale succedette nell'Imperio

139 di Roma elleno si mescolavano insieme. E di vero l'Acqua Claudia fuori di Roma dava alla partita di Cesare Quinarie 217; a' Privati Quinarie 439. L' Aniene nuovo dava alla partita di Cesare Quinarie 731, a' Privati 414. Il rimanente dell'una, e dell' altr' Acqua, cioè Quinarie 3824, dentro Roma si dividevano alle Regioni della Città XIV, in LXXXXII Castelli; da' quali alla partita di Cesare se ne davano Quinarie 779; a' Privati Quinarie 1839; agli usi pubblici Quinarie 1206; dopo di ciò agli Alloggiamenti IX, Quinarie 104; alle Opere pubbliche XVIII, Quinarie 522; agli Spettacoli XII, Quinarie 09; a' Laghi CCXX

LXXXVII Questa abbondanza di Acque veniva divisata a questa maniera, e così computavasi perfino a (1) Nerva Imperatore. Ora mediante l'accorgimento dell'esattissimo l'rincipe, qualsisia che o di frode, ovvero per pigrizia da' distributori delle Acque, o veniva tolto di mezzo, o che ne fosse guastato l'ordine; egli quasi di nuova invenzione accrebbe l'Acque a' fonti, e l'abbondanza è d'appresso divulgata; e così dipoi si è distribuita l'Acqua con dlligente spartizione; cosicche a quelle Regioni a cui le

VI, Quinarie 481

nt Regionibus, quibus singulae serviebant Aquae, plures darentur; tanquam Caelio, et Aventino, in quos sola Claudia per arcus Neronianos ducebatur. Quo fiebat; et quotiens refectio aliqua intervenisset, celeberrimi colles sitirent; quibus nunc plures Aquae, et inprimis Marcia reddita (a) amplo opere a Caelio in Aventinum usque perducitur. Atque etiam omni parte Urbis Lacus tam novi quam veteres, plerique binos salientes diversarum Aquarum acceperunt; ut, si casus alterutram impedisset, altera sufficiente non destitueretur usus

LXXXVIII Sentit banc curam Imperatoris piissimi Nervae Principis sui Regina et domina Orbis in dies, quae (a) Terrarum Dea consistit, cui par nihil, et nihil secundum; et magis sentiet salubritas ejusdem aeternae

Artic. 88 (1) Marziale (1. 12 epig. 8 ) in lode di Trajano così parla

<sup>(</sup>a) Joc. ampliora opere a Caelio in Aventinum

<sup>(</sup>a) Al. terrarum Domina

Terrarum Dea, Gentiumque Roma Cui pat est nihil, et nihil secundum

Acque servivano se ne dessero in maggior copia; come al Monte Celio, ed all' Aventino avvenne, ne' quali la sola Acqua Claudia vi si conduceva pel mezzo degli archi Neroniani. Da ciò ne risultava, che ogni qual volta accadesse di dover fare qualche raffazzonamento, i più frequentati Colli divenissero secchi; a'quali ora si danno più Acque, e di prima all' Acqua Marcia vi han ricompensato con gran fattura, poiche ella si conduce dal Monte Celio perfino all' Aventino. E così ancora in ogni parte della Città i laghi, si nuovi che vecchi, e la più parte han raccolto con doppj doccioni diverse Acque saltellanti; che se per accidente l'uno o l'altro l'Acqua impedisse, coll'altro surrogato, non ne restasse impedito l'uso dell' Acqua

LXXXVIII (1) La regina e signora del mondo alla giornata si accorge di questo buon pensiero del suo Principe Nerva Imperatore piissimo, la quale si è stabilita Dea della terra, e a cui non vi ha pari, ne prima, ne poi; e di vantaggio sentirà l'effetto della buon'aria; accresciutosene il novero de' Castelli dell' Acque, de' lavorii, degli Spettacoli, e de' Laghi della medesima eterna Roma; e non meno il commodo su' Privati si versa co' benefizi da lui accresciutivi. Anche quei che timorosi il-

Urbis, austo Castellorum, Operum, Munerum, et Lacuum numero: nec minus ad Privatos commodum ex incremento beneficiorum ejus diffunditur: illi quoque, qui timidi illicitam Aquam ducebant, securi nunc ex beneficiis fruuntur. Ne pereuntes quidem Aquae otiosae sunt: (b) alia jam munditiarum facies, purior spiritus; et caussae graviores caeli, quibus apud Veteres Urbis infamis aer fuit, sunt remotae. Non praeterit me, deberi operi novae erogationis ordinationem; sed baec cum incremento adjunxerimus, intelligi oportet, (c) non esse ea ponenda nisi consummata fuerint

LXXXVIIII Quid, quod ne hoc diligentia Principis, quam exattissimam civibus suis praestat, sufficit, parum (a) praesidiis, ac voluptatibus nostris contulisse sese credentis, quod tantam copiam adjiciat, nisi eam ipsam sinceriorem jucundioremque faciat? Operae pretium est ire per singula, per quae ille occurrendo vitiis quorundam, universis adjecit utilitatem. Etenim quando Civitas nostra, cum vel exigui imbres su-

<sup>(</sup>b) Joc. nam immunditiarum facies, et impurior spiritus

<sup>(</sup>c) )oc. non esse cam penendam, nisi cum consummata Juerit

<sup>(2)</sup> Joc. praesidii ae voluptatis nostrae

lecitamente deviavano l' Acqua, di presente la godono assicurati dalle grazie loro concedute. E neppure le Acque che vanno in iscolo rimangouo oziose. Ora altra apparenza di nettezza si rimira; più purificata è l'aria; rimosse sono le cagioni le più increscevoli del clima, per le quali presso gli antichi l'aria di Roma fu screditata. Non debbo tacere, che io sono tenuto al nuovo lavoraggio per la regola della distribuzione dell' acque; ma essendosi da noi questa accoppiata coll'accrescimento delle medesime; fa uopo intendere, che queste non si debbono adoperare, se non quando saranno ridotte a fine

LXXXIX Che cosa vi ha, che non basta in questo la diligenza del Principe la più compita che vi abbia, la quale a' suoi cittadini assicura; cioe, che egli creda d'aver piccolamente addossatosi l'incarico sulle guernigioni, e su de nostri piaceri, e perche si gran copia d'Acque egli accresca, se non perche la sua diligenza più reale, e più soave la compisca? Egli è pregio dell'opera l'andare su di ciascheduna cosa da per se, per le quali cose egli scontrandosi ne' difetti di alcune, a tutte insieme vantaggio ne accrebbe. Perciocche allor quando alla nostra Città sopraggiunsero piccole pioggie, non cbbe ella Acque torbide, e piene

pervenerant, non turbulentas limosasque A-quas habuit? Nec quia hoc universis ab origine naturae est, aut quia istud incommodum sentire debeant quae capiuntur ex fontibus, imprimis Marcia et Claudia, ac reliquae, quarum splendor a capite integer, nibil aut minimum pluvia inquinatur; si

putes extracti objecti sint

LXXXX (a) Duae Aniones minus permanent limpidae, nam sumuntur ex flumine, ac saepe etiam sereno turbantur; quoniam Anio, quamvis purissimo defluens Lacu, mobilibus tamen cedentibus ripis, aufert aliquid quo turbetur, priusquam deveniat in rivos: quod incommodum non solum bibernis, a vernis, sed aestivis imbribus sentit, quo tempore (b) exit gratior Aquarum sinceritas, ex exigitur. Alter quidem ex his, idest Anio vetus, cum plerumque libra sit inferior, incommodum (c) intra se tenet

<sup>(</sup>a) Joc. Aquae Anionis Minus permanent limpidae. Nam sumitur ex flumine

<sup>(</sup>b) Jec. exit gratior Aquarum sinceritas. Ex iis igitur altera, idest Anionis vetus

<sup>(</sup>c) Joc. infra

Artie, 89 (1) I pozzi negli acquedotti erano gli sfiatatoj, che sopra le volte de' bottini si costruiscano, affinche l'uria vi esalasse, e non facesse resistenza al corso dell'acqua. Vitruvio (l. 8. c. 7) vuole che cotesti pozzi sieno lontani gli unl dagli altri per due atti, cioè per 240 piedi. Veggasi la figura (Tav. II, n. 2)

di fingo? Ma perche questo giusta i principi della natura non vi ha in turte insieme le cose, o perche questo disagio debba ravvisarsi in quelle Acque che si atringono da' fonti; primamente l'Acqua Marcia, e la Claudia, e tutte le altre delle quali la limpidezza non vien corrotta alla sorgente, niente o pochettino dalla pioggia s'inzavarda; purche vi sieno messi al disopra i (1)

pozzi ben forniti

XC Ambedue le Acque dell' Aniene poco continuano ad essere limpide, perche elleno si derivano dal fiume, e questo anche a cielo sereno s'intorbida; perciocche l'Aniene; come che scorrendo da un lago chiarissimo, tuttavia andando in rovina le sue ripe di terta smossa, ne porta via qualche parte, per cui l'Acqua diventa torbida, inanzi ch' ella giunga ne' canali. Ella è questa cosa incommoda, che non solamente si prova dall'inverno alla primavera, ma anche dalle pioggie della state, nella quale stagione ne sortisce più gustevole la purità delle Acque; e quest' è quel che si esige. Certamente l'altro canale di questi due, cioè quello dell' Anie-nel vecchio, essendo il suo livello nella maggior parte più basso, prova dentro di se cotesto danno

146

LXXXXI Novus autem Anio viriabat ceteras: nam cum editissimus veniat, et (a) in primis abundans, defectioni aliarum succurrit. Imperitia vero Aquariorum, deducentium in alienos eum specum frequentius, quam explemento opus erat, etiam sufficientes Aquas inquinabat, maxime Claudiam; quae per multa millia passuum proprio ducta rivo, Romae demum sum Anione permixta, in hoc tempus perdebat proprietatem; adeoque obvenientibus non (b) succurrebatur, ut pleraeque accerserentur per imprudentiam, non uti dignum erat Aquas partientium: Marciam ipsam splendore et rigore gratissimam balneis ac (c) fullonibus, et relatu quoque foedis ministeriis (d) deprebendimus servientem

LXXXXII Omnes ergo discerni placuit, tum singulas ita ordinari, ut in primis Mar-

<sup>(2)</sup> Joc. in primis adundans, aliquando defectioni ec.

<sup>(</sup>b) Joc. succurrebat

<sup>(</sup>c) Jec. fullonicis

<sup>(</sup>d) Joc. deprehenderimus

Arric. 91 (1) Cioè a cose di lezzosa libidine

147

XCI L' Acqua poi dell' Aniene nuovo corrompeva le altre Acque; perciocche egli scorrendo assaissimo eminente, e principalmente dovizioso d'Acque porge ajuto alle altre Acque. Per l'insufficienza poi di coloro che distribuiscono le Acque, che dal suo bottino conducono l' Acqua ad altri bottini più spesso di che bisognava al loro empimento, s' intorbidavan eziandio quelle Acque che' eran all' uopo bastevoli, e specialmente l'Acqua Claudia, la quale per molte migliaja di passi condotta pel proprio canale, finalmente in Roma confusa con quella dell' Aniene, in quest' intervallo guascavasi di sua ispezialità; e perciò a quelle Acque a cui toccava di presentarsi innanzi, non si porgeva ajuto, di modo che nella più parte di esse venivano ( i loro distributori ) accusati di arroganza, siccome quelli, che non dividevano le Acque com'era di dovere. La medesima Acqua Marcia per limpidezza, e per tiepidezza, ella è così grata che niente più, per bagni, ed a' purgatori; e da' rapporti siam venuti in cognizione che ella è applicabile anche a' (1) maladetti ministerj

XCII Piacque adunque dipartire tutte le Acque, dipoi che ciascheduna sia regosecundum suam quaeque qualitatem aptis usibus assignarentur, sicut Anio vetus pluribus ex causis, quo interior excipitur minus salubris, in Hortorum rigationem, atque in ipsius Urbis sordidiora exiret ministeria. Nec satis fuit Principi nostro cete-

varum restituisse copiam, et gratiam

excludi posse vidit. Omisso enim flumine, repeti ex Lacu, qui est super villam Neronianam Sublacensem, ubi limpidissima est, jussit. Nam cum oriatur Anio supra (a) Trebam Augustam, seu quia per saxosos montes decurrit, paucis circa ipsum Oppidum objacentibus cultis, seu quia Lacus altitudine, in quo excipitur, velut (b) defaecatur, imminentium quoque nemorum opacitate inumbratus, frigidissimus simul ac splendidissimus eo pervenit. Haec tam felix proprietas Aquae omnibus dotibus aequatura

'Artic. 92 (1) Tibullo (l. 3, eleg, 6) antepone l'acqua marcia per meschiarsi col vino Temperec annosum Marria lympha mernm

<sup>(</sup>a) In codicib. Triba

<sup>(</sup>b) Joc. depuratur

Artic. 93 (2) Veggasi su di questa città il Kirchero ( in veteri, & novo Latio pag. 176 ) Da niun'altre scrittore si chiama Augusta, fuorche da Frontine

149

lata in questo modo, cioè, che in prima l'Acqua (1) Marcia tutta servisse per bevanda, e che di mano in mano le altre, conforme la proptia natura delle medesime, si destinassero ad un' use sufficiente, siccome l'Aniene vecchio, per più cagioni, perchè vicino a Roma si riceve, egli è meno salubre, è destinato all' innassiamento degli orti, e che finisse ne' più lordi servizi della medesima Città. E non su poco al nostro Principe ch' egli reintegrasse tutte le altre Acque in abbondanza, e in benefizio

XCIII Egli vide ancora che si potevano ributtare i difetti dell' Aniene nuovo. Perciocche lasciatone il fiume, ordinò di poter riprendere dal Lago le Acque, il quale sta sopra alla Villa Neroniana di Subiaco, ove l'Acqua è limpidissima. Poiche l' Aniene nasce sopra (2) Trevi Augusta, o sia perche egli scorre per pietrosi monti, poca coltivazione vi ha intorno al terreno di questo castello, o accada perche il Lago all'altezza in cui l'acqua si riceve, siccome dessa vi si purga; anche ombrato dalla caligine de' soprastanti boschi, arriva fin la fredissimo ed insieme limpidissimo. Cotesta cosi propizia natura dell' Acqua, che in tutre quante le doti si eguaglia all' Acqua Marcia, ma che in abMarciam, copia vero superatura, veniet in locum deformis illius ac turbidae; novum authorem Imperatorem Cesarem Nervam Trajanum Augustum, prae scribente titulo

LXXXXIIII (a) Sequitur ut indicemus, quod jus ducendae, tuendaeque sit Aquae; quorum alterum ad cohibendos intra modum impetrati beneficii Privatos; alterum ad ipsorum ductuum pertinet tutelam: in quibus dum altius repeto (b) Leges de singulis perlatas, quaedam apud Veteres aliter observata inveni. Apud antiquos omnis Aqua in usus publicos erogabatur: (c) et cautum ita fuit; NE . QVIS . PRIVATVS . ALIAM . DVCAT . QVAM . QVAE . EX . LACV . HVMVM . ACCEDIT . (baec enim sunt verba legis) id est, quae ex Lacu abundavit: eam nos caducam vocamus. Et haec ipsa non in alium usum, quam in balnearum, aut fullonicarum dabatur; eratque vectigalis statuta merces, (d) quae in publico impenderetur: ali-

<sup>(</sup>a) Joc. Sequitur ut indicemus quod jus ducendae sit aquae, quaeque cura ductuum sit habenda

<sup>(</sup>b) Joc. Leges de singulis, quas late quidem apud ver teres observatas inveni, earum aequitatem prudentiamque retivendam non censui

<sup>(</sup>c) Joc. Legeque cautum

<sup>(</sup>d) Joc. quae in publicum penderetur

bondanza ella vien' superata, nascerà a luogo di quella ch' era sozza e torbidiccia. 'L nuovo autore di questa è l'Imperatore Cesare Nerva Trajano Augusto, come nella iscrizione, che vi han messa riman palese

XCIV Ne seguita che da noi si palesi qual sia il gius di condurre, e di custodire l' Acqua; l'un di cotesti tiene in freno i Privati a stare dentro il termine del benefizio loro conceduto; l'altro spetta al maneggio degli affari de' medesimi Acquedotti. In verso de' quali, qualora io prendo le Leggi dal principio promulgare, ciascheduna da per se, rinvengo, che alcune delle medesime furono d'un' altra maniera rispettate in tempo de' maggiori. Presso gli antichi tutte l' Acque si distribuivano in uso pubblico, e cosi si era antiveduto; cioè, " che ciascun de' Privati non ne con-,, duca altra ( Acqua ) che quella che dal , Lago va per terra , ( imperocche sono queste le parole della Legge) cioè a dire, di quell' Acqua che dal Lago era traboccata; noi la denominiamo Acqua cascatic. cia. E di questa medesima non se ne faceva altro uso, che ne'bagni, o che davasi a purgare i panni; ed eravi determi-nato il prezzo della gabbella, la quale si dovesse impiegare in opere pubbliche. Porquid et in domos Principum Civitatis daba-

tur, concedentibus reliquis

IXXXXV Ad quem autem Magistratum jus dandum vendendaeve Aquae pertinuerit, in iis ipsis Legibus variatur. Interdum enim ab Ædilibus, interdum a Censoribus permissum invenio: sed apparet, (a) quotiens in Republica Censores erant, ab illis potissimum petitam: cum ii non erant, Ædilium eam potestatem fuisse. Ex quo manifestum est, quanto potior cura Majoribus communium utilitatem, quam privatarum voluptarum fuerit; cum etiam ea Aqua, quam Privati ducebant, ad usum publicum pertineret

LXXXXVI Tutelam autem singularum Aquarum locari solitam invenio; pesitamque Redemptoribus necessitatem, certum nu-

<sup>(2)</sup> quotiens in republica erat

Artie. 94 (1) Veggasene l'articolo I di Frontino, ov'egli ha usato medesimamente quest'espressione, principum civitatis

Artic. 95 (1) Questa voce di Edile, ha preso il nome dell'aver cuta de'templi, e delle fabbriche pubbliche e private. cioè ab aedibus curandis. Il fine poi di questa carica fu per la polizia, e buon'ordine della città. Cicerone nella settima Verrina descrive tutti gli obblighi dell'Edile. I primi Edili furono dell'ordine plebeo

<sup>12&#</sup>x27; Censore, detto a censendo. Questi furono ereati l'anno di Roma 310, quando i Consoli erano distratti

153

zioni se ne dava alle case (1) de' Principi

della Città, rilasciandone i resti

XCV A quale poi de' Magistrati siasi, si stendesse il gius di dare e di esitare le Acque, variasi in queste medesime Leggi, Perciocche io riconosco, che tallotta se ne dava la cura agli (2) Edili, qualche volta ai (3) Censori. Ma egli è evidente, che ogni qualvolta i Censori erano nella Repubblica, da questi sopratutto si procurava d'averla; e che quando non vi erano, la facoltà fosse stata degli Edili. Da ciò riman palese quanto più avantaggiosa fosse la soprantendenza a' Maggiori pel ben pubblico, che per i privati sollazzi; dacche eziandio quell' acqua che da' Privati si conseguiva, all' uso pubblico si aggiugnesse

XCVI Ritrovo che la potestà sugli affari delle Acque tutte, il solito era che si appaltava; e presupposta la necessitá

in guerre, e non ri occupavano nel pubblico censo. Duè erane le loro ispezioni; la prima di registrare il numero de cittadini, e i loro beni, cioè di farne il censo; l'altra di vegliare alle fabbriche pubbliche facendone i contratti, di presiedere ai dazi della repubblica, e di vegliare alla nettezza della città, e sul costume del popolo, ed avevano il gius di correggere; oltre ad altre cose, anche la distribuzione delle acque

merum circa ductus extra Urbem, certum in Urbe Servorum opificum babendi; et quidem ita, ut nomina quoque eorum, quos babituri (a) essent in ministerio per quasque Regiones, in tabulas publicas deferrent: eorumque operum probandorum curam fuisse penes Censores aliquando, et Ædiles; interdum etiam Quaestoribus eam provinciam obvenisse, (b) ut apparet ex S. C. quod factam est C. Licinio, et Q. Fabio coss.

LXXXXVII Quantopere autem curae fuit, ne quis violare Ductus, Aquamve non concessam derivare auderet: cum ex multis apparere potest, tum boc, quod Circus Maximus, ne diebus quidem Ludornm Circensium, nisi Ædilium, aut Censorum permissu, irrigaba-

Artic. 96. (1) Ciò si conferma anche da Vitruvio (1, 3, 6. 7) che in suo tempo vi avevano cotesti appaltatori

<sup>(</sup>a) Joe. erans

<sup>(</sup>b) ut apparet ex eo, qued factum est C. Liciane Cesula, et M. Fabio Gensoribus

<sup>(2)</sup> Questore, detto a querendo vel conquirendo. Raccoglievasi da cotesti il denaro pubblico, e si accumulava. Ad essi apparteueva il far selciare le strade, e secondo Frontino; anche talvolta l'approvare le opere degli acquedotti. Quetta carica era de minori magistrati

agli (1) appaltatori, dessero in nota ne' pubblici giornali un novero determinato circa gli Acquedotti fuori di Roma, un' espresso novero dentro Roma di tenere i servi degli artefici, acciocche (noti fossero) anche i nomi di loro che occupati venissero in amministrazione in ciascheduna delle Regioni; e che dell' opere di costoro da approvarsi, pensier ne fosse tallotta de' Censori, e degli Edili, e qualche volta anche questa soprantendenza toccava in sorte ai (2) Questori, com'è palese dal decreto del Senato, che funne fatto essendo Consoli C. Licinio, e Q. Fabio

XVII Quanto grandemente per questo ogni diligenza si ebbe, che niuno si fosse ardito di manomettere gli Acquedotti, e di derivare l'Acqua non conceduta; conciosiache da molte persone può ciò essere manifesto, così da questo, che il Circo Massimo per verità ne' giuochi Circensi non si (1) adaccquava, se non con facoltà

Artic. 97 (1) Cosa si voglia dire da Frontino su di questo dell' innaffiare il Circo è cosa assai buja, ne qui può intendersi dell'acqua che si dava all' Euripo. Forse in tempo d'estate per diminuire il calore si dovette innaffiare l'area del Circo. Ma se non prendo abbaglio, codesto terreno innacquato che fosse si dovette spianare, come in tempo di Vitruvio questo si costuma.

tur: quod durasse etiam postquam res ad Curatores transiit sub Augusto, Apud Attejum Capitonem legimus. Agri vero, qui Aqna publica contra Legem essent irrigati, pubblicabantur. (a) Mancipiorum etiam, si cum eo, qui adversus Legem, fecissent, multa dicebatur. In iisdem Legibus adjectum est ita: NE . QEIS . AQVAM . OLETATO . DOLO . MALO . VBI . PVBLICE . SALIET . SI . QVIS . OLETARIT . (b) SESTERTIORVM . X . MILLIA . MVLTA . ESTO . Oletato videtur esse olidam facito; cujus rei caussa Ædiles Curules jubebantur per vicos singulos ex iis, qui in unoquoque vico habitarent, praediave haberent, binos praesicere, quorum arbitratu Aqua in publico saliret

<sup>(</sup>a) Joc. Ma nicipia etiam, sicut ea quando adversus legem mulea loco fecisse dicebantur (1)

<sup>(1)</sup> Dicebatur multa mancipiorum, si mancipia fuissent cum eo, qui faciebat adversus legein

<sup>(</sup>b) Joc. Sestertiorum X millium

va di fare, com' egli ne accenna (l. 10, c. 6) nelle palestre. Il Circo massimo veniva così detto, o perche fosse più grande degli altri Circi, o perche fosse consecrato Diis Magnis

<sup>(2)</sup> può credersi, che cotesto Attejo Capitone fosse quello che fu creato soprantendente delle acque, come si vedrà dipoi di L. Munazio Planco, e di C. Silio

<sup>(3)</sup> Edili Curuli, erano dessi d'una dignità maggiore degli altri Edili, ed oltre la sella curule averano

data degli Edili, e de' Censori; e leggiamo (2) presso attejo Capitone, che quest'uso durasse tuttavia fin'a tanto che l'affare passò a' soprantendenti delle Acque sotto Augusto. I campi poi che s'innassiassero contro il divieto della legge, venivano confiscati. Anche i beni liberi, se per questi si sosse fatta alcuna cosa contro la legge venivano penati colla multa che si dava a' servi. In queste medesime leggi cosi si è apposto " Acciocche alcuno non isporchi l'Acqua " per finto inganno ove pubblicamente da"
" doccioni saltella Se alcuno la sporcherà " abbia in pena la multa di diecimila se-" sterzi,, Sembra che codesto sporcare importi di far cosa che abbia puzzolente odore; e per cagione di tal'affare veniva comandato agli (3) Edili Curuli di portarsi per ciaschedun quartiere a tutti quei che abitassero in una medesima contrada, ed ove avessero i loro fondi, di diputare due persone, dal cui giudizio l'Acqua pubblicamente da' doccioni saltellasse

la toga pretesta, come l'avevano i Pretori, ed i Consoli. Avevano la cura dei giuochi pubblici, potevano proporre gli editti, e pubblicarli. Presiedevano anche al selciare delle strade, a rifare i ponti, alle cose che rovinassero, e che le città non s' ingombrasse di fabbriche contro le leggi, ne s' imbrattassero le strade

LXXXVIII Primus M. Agrippa post Æ-dilitatem, quam gessit Consularis, operum suorum, et Munerum velut perpetuus Curator fuit; qui jam copia permittente, descri-

Artic. 98 (1) Come che il significato della voce latina munera si sia intesa per gli spettacoli; pure sembre rebbe, che quivi si potesse anche intendete propriamente per i doni. Perciocche Agrippa nella sua carica d' Edile aveva fornito Roma di 170 bagni gratuiti, come si racconta da Plinio (hist. nat. l. 36, c. 15.) E si può credete che a molti donasse anche le acque. Si è qui posta la tavola de Soprantendenti delle acque, e sotto que Consoli che n'ebbero la carica, e l'epoca in cui la risevettero

| Curacores Aquarum  | Consules creati Anno              | 7. C. |
|--------------------|-----------------------------------|-------|
| M. Agrippa         | Imperatore Cesare Augusto II.     |       |
|                    | L. Volcatio Tullo                 | 719   |
| Messala Corvinus   | Q. Aelio Tuberone, Paullo Fabio   |       |
|                    | Maximo                            | 741   |
| C. Attejus Capito  | L. Munatio Planco. C. Silio       | 764   |
| Tarius Rufus       | C. Asinio Pollione . C. Antistio  |       |
|                    | Vetere                            | 774   |
| M. Coccejus Nerva  | Servio Cornelio Cethego.          |       |
|                    | L. Vitellio Varrone               | 775   |
| C. Octavius Laenas | Paullo Fabio Persico. L. Vitellio | 785   |
| M. Porcius Cato    | M. Aquilio Juliano. P. Nonio      | - 2   |
| •                  | Asprenate                         | 789   |
| A. Didius Gallns   | Servio Asinio Celere Quin-        |       |
|                    | ctiliano                          |       |
| KN, Domitius Afer  | Q- Veranio. C. Pompejo Longo      |       |
| -                  | Gallo                             | 800   |
|                    |                                   | -     |

159

XCVIII Fu il primo M. Agrippa che dopo il primo Consolato, egli esercitò la carica d'Edile, e come perpetuo soprantendente delle sue opere intraprese, e degli (1) spettacoli; il quale avendone (2) già Acqua

| L. Piso                                                    | Imperatore Nervae Caesare IV.   |       |  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|--|
|                                                            | Cosso Cornelio Cossi F. Lenculo | 811   |  |
| Petronius Turpilianus                                      | L. Virginio Rufo. C. Mem-       |       |  |
| 1                                                          | mio Regulo                      | 814   |  |
| P. Marius                                                  | M. Licinio Crasso Frugi. C.     |       |  |
|                                                            | Lecanio Basso                   | 817   |  |
| Fontejus Agtippa                                           | L. Pontio Telesino. C. Sveto-   |       |  |
|                                                            | nio Paullino                    | 819   |  |
| Albius Crispus                                             | C. Silio Italico. M. Galerio    |       |  |
| 111111111111111111111111111111111111111                    | Trachalo Turpiliano             | \$19  |  |
| Poinpejus Silvanus                                         | Imperatore Cesate Vespesiano    |       |  |
|                                                            | III. M. Coccejo Nerva           | 822   |  |
| T. Ampius Flavianus                                        | T. Flavio Cesare Demitiano      |       |  |
|                                                            | II. M. Valerio Messalino        | 814   |  |
| Aciolus Aviola                                             | Imp. Caes. Vcsp. V. Tite Caes.  |       |  |
|                                                            | III.                            | 825   |  |
| Sex. Julius Frontinus                                      | Imp. Caes. Nerva III. L.        |       |  |
|                                                            | Verginio Rufo                   | 8 4 8 |  |
| (2) Quando Agrippa intraprese la carica delle acque        |                                 |       |  |
| vi avevano in Roma quattro acque soltanto, e perciò non    |                                 |       |  |
| se ne descriveva la quantità. Ma dopo che egli ne in-      |                                 |       |  |
| trodusse delle altre, e che raffazzonò gli acquedotti del- |                                 |       |  |
| le prime; se n'ebbe tale abbondanza, che se ne potè fa-    |                                 |       |  |
| re la distribuzione, Fa maraviglia che qui Frontino nul-   |                                 |       |  |
| la dica di quant'acqua si distribuiva alla partita di Ce-  |                                 |       |  |

psit quid Aquarum Publicis Operihus, quid Lacubus, Quid Privatis daretur. Habuit et familiam propriam, Aquarum quae tueretur Ductus, atque Castella, et Lacus. Hanc Augustus baereditate, ab eo sibi relictam publicavit

LXXXXVIIII Post eum Q. AElio Tuberone, Paullo Fabio Maximo coss. in 're, que usque in id tempus, quasi potestate acta, certo jure eguisset (a); Senatus consulta facta sunt, ac Lex promulgata, Augustus quoque edicto complexus est, quo jure utereutur, qui ex Commentariis Agrippae aquas haberent, tota re in sua beneficia translata. Modulos etiam, de quibus dictum est, constituit; et rei continendae exercendaeque Curatorem fecit Messalam Corvinum; cui Adjutores dati Postumius Sulpicius Praetorius, et L. Cominius Pedarius: Insignia eis, quasi Magistratibus concessa, deque eorum Officio Senatus consultum factum, quod infra scriptum est

sare; quando nell'articolo 78 ne novera non piccola quantità per quest'effetto. E' da credersi, che in tempo d' Agrippa non si distribuisse acqua alla partita di Cesare

<sup>(2)</sup> Joc. Senatusconsulto acta sunt

in abbondanza, divisò quant' Acqua si dovesse dare alle opere pubbliche, quanta a' Laghi, e che cosa a' privati. Tenne egli gente stabile la quale guardasse gli Acquedotti, i Castelli e i Laghi. Augusto la rese in potere della Repubblica insiem colla eredità

lasciatagli

XCIX Dopo di lui, essendo Consoli O. Elio Tuberone, e Paolo Fabio Massimo, in un'affare, che infino a questo rempo avesse di bisogno, che fosse in arbitrio d'un Magistrato il determinare (intorno ad esso) con istabilito diritto; sono stati fatti de' decreti del Senato, e pubblicatane la Leg. ge. Anche Augusto circonscrisse con un' Editto di qual diritto dovessero valersi coloro, i quali ottenessero le Acque da' Co. mentari d' Agrippa, essendo trasferita tutta l'eredità di questo ne' privilegj, cioè, di Augusto. Anche dispose delli Moduli, delli quali si era già parlato; e messe per Sopratendente delle Acque Messala Corvino, affine di conservare, ed esercitare l'affare. A questo furono dati per ajuratori Postumio Sulpicio Pretorio, e L. Cominio Pedario. Furono a dessi conceduti ogni sorta d'onori, come se à Magistrati si convenissero; e nella loro Magistratura fu facto un decreto del Senato, il quale é qui di sotto scritto

L

C = S. C. quod. q. aelius. tubero. paullus . fabius . maximus . (a) voss v.f. de iis qui . curatores . aquarum . publicarum . ex consensu. senatus. a. caesare. augusto. nominati . essent . ordinandis . (b) d.e. r. q. f. p. d. e. r. i. c. placere . buic . ordini . eos . qui aquis . publicis . praeessent. cum . eius . rei caussa . extra . urbem . essent . lictores . binos. et . servos. publicos. ternos. architectos . singulos . et . scribas . et . librarios . accensos . praeconesque . todidem . babere . quot . babent . ii. per . quos . frumentum . plebei . datur . cum . autem . in . urbe . eiusdem . rei . caussa . aliquid . agerent . ce-teris . apparitoribus . iisdem . prueterquam . lictoribus . uti . utique . quibus . apparitoribus. ex. boc. s.c. curatoribus. aquarum.

<sup>(</sup>a) V.F. Verba fecit, vel fecerunt

<sup>(</sup>b) D. E. R. Q. F. P. D. E. R. I. C. De ea re quid sieri pla-

Art. 100. (1) I Littori furono uffiziali istituiti da Romolo per servire i magistrati supremi; eglino erano liberi e non servi. Camminavano innanzi a'magistrati in ordine, con fasci di verghe, e di scuri, e allontanavano la folla dai loro passi. Il loro nome viene detto a ligando, perchè legavano i piedi e le mani de' condannati

<sup>(2)</sup> I servi pubblici stavano pronti agli ordini dei magistrati, e talvolta facevan le veci di altri, ove vi facesse d'uopo

163

C = Decreto del Senato Che Q. Elio Tuberone e Paolo Fabio Massimo Consoli perorarono doversi dar sesto a quegli affari de' quali sono incaricati i soprantendenti delle Acque che nominati fossero da Cesare Augusto per assentimento del Senato Di qual sentimento fossero intorno a quest'affare Di quest' affare così approvarono Parere a quest'Ordine che quelli i quali soprantendessero alle Acque pubbliche quando per cagione di quest' affare stessero fuori di Roma seco abbiano due (1) Littori e tre (2) servi del pubblico e due tanti ciaschedun per se Architetti e Scrivani e Copisti (3) Sergenti e Banditori Ne debbono avere tanti quanti ne hanno due di quelli pe' quali si dispensa il grano alla plebe Quando poi dentro Roma per cagione del medesimo affare operassero qualche cosa di valersi di tutti gli stessi ministri eccetto che (4) de' Littori e

L 2

<sup>(3)</sup> La voce accensus dinotava un' uffiziale dei magistrati, detto da acciendo, cioè chiamare. Costui doveva gridare dall'alto le ore, ed il mezzo dì, prima che in Roma vi fosse l'uso degli orologj, e convocava il popolo alle raddunauze; doveva egli impedire ogni strepito mentre si perorava, o si trattavano affari

<sup>(4)</sup> Egli è da osservarsi, che faori di Roma i Soprantendenti delle acque avevano imperio e facoltà; ma non così dentro Roma; on de quivi non potevano condurre seco i littori

uti liceret eos diebus x. proximis quibus s. c. factum esset ad aerarium
deferrent quique ita delati essent iis
pretores aerarii mercedes cibaria quanta praefecti frumento dando dare deferreque solent annua darent et adtribuerent iisque eas pecunias sine
fraude suas facere liceret utique tabulas chartas ceteraque quae eius
curationis caussa opus essent iis curatoribus praeberi q aelivs paullus fabius
coss ambo alterve si iis videbitur adbibitis praetoribus qui aerario praesint
ea praebenda locent

CI (a) Itemque, cum Viarum Curatores frumentique parte quarta anni publico fungebantur ministerio, ut Curatores Aquarum judiciis vacent privatis, publicisque. Apparitores, et Ministeria, quamvis perseveret adbuc Ærarium in eos erogare, tamen, esse

<sup>(</sup>a) Itemque constitutum fuit, at Curatores Aquarum vacent judicis privatis, publicisque ea quarta parte anni; cum Cutatores Viarum frumentique, publico fungebantur ministerio. (Polenus.)

Artic. 101. (1) Sembrerebbe che il principio di questo articolo fosse il fine del decreto del Senato; ed il senso sembrami oscuro, ove non vi si abbiano ad intendere alcune parole:

certamente di quelli ministri Da questo decreto del Senato acciocche da' Soprantendenti delle Acque si domandasse la permissione ch'eglino dopo diece giorni susseguen. ti a' quali fosse fatto il decreto del Senato dessero in nota all'erario e quelli che in tal maniera fossero dati in nota a cotesti i Pretori dell'erario costumano di dare e dare in nota i salarj i viveri per quanto ne ha il Soprantendente quando dispensa il grano A questi si darebbero e si ascriverebbero le provisioni per un' anno e loro sarebbe permesso di far suoi que' danaj senza che vi abbia frode Le scritture senz'altro i libri e tutte le altre cose che facessero uopo a cotesta soprantendenza debbonsi somministrare a' medesimi Soprantendenti Q. Elio e Paclo Fabio Consoli entrambo o l'un de' due se lo giudicheranno ben fatto servendosi de' Pretori che presiedano all'erario patteggino il carico di somministrare il necessario =

Cl (1) E parimente egli fu stabilito, che i Soprantendenti delle Acque sieno liberi da'giudicati privati e pubblici, quando cioè nella quarta parte dell'anno i Soprantendenti delle strade, e del grano esercitavano l'officio pubblico. I ministri ed i ministeri, come che dall'erario fino a questo punto si duri a distribuire il denajo a cotesti, sembrano tuttavia di lasciar d'esser

Curatorum videntur desiisse, inertia, ac segnitia non agentium Officium. Egressis autem Urbem dumtaxat agendae rei caussa, Senatus praesto esse lictores jusserat: nobis circumeuntibus rivos, fides nostra, et authori tas a Principe data pro lictoribus erit

CII (a) Cum perduxerimus rem ad initium Curatorum, non est alienum subjungere, qui post Messalam buic Officio ad nos usque prefuerint · Messalae successit (b), Silio, et Planco COSS. Attejus Capito: Capitoni, C. Asinio Pollione C. Antistio Vetere COSS. (c). Tarius Rufus: Tario, Servio Cornelio Cethego, L. Visellio Varrone COSS. M. Coccejus Ner. va, Divi Nervae avus, scientia etiam juris illustris: buic successit, Fabio Persico, L. Vitellio COSS. C. Octavius Laenas: Laenati, Aquilio Juliano, et Nonio Asprenate COSS. M. Porcius Cato: buic successit postea, Servio Asinio Celere . . . . Quintiliano COSS. A. Didius Gallus: Gallo, (d) Q. Veranio, et Pompejo Longo COSS. Cn. Domitius Alfer: Afro, Ne-

<sup>(</sup>a) Joc. cum rem perduxerimus

<sup>(</sup>b) Joc. Silio et Plaatio

<sup>(</sup>c) Joc. Satrius Rufus

<sup>(</sup>d) Joc. Q. Veranio. Pompeje Longine

(non operando nulla). Deriva questo dalla pigrizia, e dalla infingardaggine di quei che non fanno il loro dovere. A quelli poi che sortivano da Roma, per cagione di trattare un'affare, il Senato aveva comandato che vi fossero là pronti i Littori. A noi che dovevamo andare intorno a'canali delle Acque dovrà valere la nostra fedeltà, e l'autorità dataci dal Principe, senza tanti Littori

CII Con l'occasione che ci siam ridot. ti a favellare de' primi Soprantendenti delle Acque, non è miga fuori di proposito il soggiungere di coloro che dopo Messala perfino a noi ebbero la cura di questa soprantendenza. Entrò in luogo di Messala, essendo Consoli Silio e Planco, Attejo Capitone. A Capitone, essendo Consoli C. Asinio Pollione e C. Antistio il Vecchio, Tario Rufo. A Tario, essendo Consoli Servio Cornelio Cerego e L. Visellio Varrone, M. Coccejo Nerva avo di Divo Nerva, anche in Giurisprudenza famoso. A cotesto succederre, essendo Consoli Fabio Persico e L. Vitellio, C. Otravio Lena, A Lena, essendo Consoli Aquilio Giuliano e Nonio Asprenate, M. Porzio Catone. A questo entrò dipoi in suo luogo, essendo Consoli Servio Asinio Celere e . . . Quintiliano, Aulo Didio Gallo. A Gallo, essendo Consoli Q. Veranio e Pompejo Longo, (venne

rone Claudio Caesare 1111, et Cosso Cossi F.
COSS. L. Piso: Pisoni, Verginio Rufo, et Memmio Regulo COSS. Petronius Turpilianus: Tupiliano, Crasso Frugi, et Lecanio Basso COSS.
P. Marius: Mario, L. Telesino, et Svetonio
Paullino COSS. Fonteius Agrippa: Agrippae,
Silia, et Gaierio Trachalo COSS. (e) Albius
Crispus: Crispo, Vespasiano III, et Coccejo
Nerva COSS. Pompejus Silvanus: Silvano,
Valerio Messalino COS. (f) Titus Ampius Flavianus: Flaviano, Vespasiano V. Tito III
COSS. Acilius Aviola: post quem Imperatore
Nerva III., et Verginio Rufo III COSS. ad
nos cura translata est

GIII Nunc quae observare Curator A-quarum debeat, et Leges, Senatusque consulta ad instruendum eum pertinentia, subjungam. Circa jus ducendæ aquaæ in privatis haec observanda sunt, ne quis sine Litteris Caesaris, idest, ne quis Aquam publicam non

Artie. 102. Veggasi la tavola posta all'articolo 98. Si tace qui da Frontino il nome di Domiziano, che fu Consolo con Valerio Messalino: forse per adulare Trajano

<sup>(</sup>c) Joc. Alipius Crispus

<sup>(</sup>f) Joc. T. Anius Flavianus

appresso) Gnejo Domizio Afro. Ad Afro, essendo Consoli Nerone Claudio Cesate per la quarta volta, e Cosso figlio di Cosso, Lucio Pisone. A Pisone, essendo Consoli Virginio Rufo e Memmio Regolo, Petronio Turpiliano, A Turpiliano, essendo Consoli Cassio Frugo e Lecanio Basso, Publio Mario. A Mario, essendo Consoli Lucio Telesino e Svetonio Paolino, Fontejo Agrippa. Ad Agrippa, essendo Consoli Silio e Galerio Tracalo, Albio Crispo, A Crispo essendo Consoli Vespasiano per la terza volta, e Coccejo Nerva, Pompejo Silvano. A Silvano essendo Consoli Valerio Messalino, Tito Ampio Flaviano, A Flaviano, essendo Consoli Vespasiano per la quinta volta, e Tito per la terza volta, Acciolo Aviola. Dopo questi fu a noi trasferita la soprantendenza delle Acque, essendo Consoli l'Imperatore Nerva per la terza volta, e Virginio Rufo ( parimente per la terza volta (1)

CIII Ora io soggiungerò quanto debba osservare chi ha la soprantendenza delle Acque, si riguardo alle Leggi, che a' decreti del Senato, che sono cose ad esso appartegnenti per istruirnelo. Intorno il gius di condottare le Acque, circa i Privati; le cose da osservarsi sono queste; che senza, cioè, le ordinanze di Cesare, vale a dire che niuno conduca l'Acqua pubblica ove

impetratam, et ne quis amplius quam (a) impetravit, ducat. Ita enim efficiemus, ut modus, quem acquiri diximus, possit ad novos salientes, et ad nova Principis beneficia pertinere. In utroque autem magna cura multiplici opponenda, fraudi est. Solicite subinde Ductus extra Urbem (b) circumeundi ad recognoscenda beneficia: idem in Castellis, et salientibus publicis faciendum; ut sine intermissione diebus noctibusque aqua fluat, quod Senatus quoque consulto Curator facere jubetur; cujus baec quoque verba sunt

CIIII = Quod . q. aelius . tubero .
paullo . fabius . maximus . coss. v. f. de .
numero . publicorum . salientium . qui . in .
urbe . essent . intraque . aedificià . urbi .
coniuncta . quos . m. agrippa . fecisset . (a) q.
f. p. d. e. r. i. c. neque . augeri . placere . nec .
minui . numerum . publicorum . salientium .
quos . nunc . esse . retulere . ii. quibus .

<sup>(</sup>a) Joc. temperatum fuerit

<sup>(</sup>b) Joc. sunt circumeundi

<sup>(</sup>a) Q. P. P. D. E. I. C. Quid fieri placeret de en re, ita

non l'abbia ottenuta, e che non ne conduca da vantaggio di quanto ne ha otrenuta. Perciocchè in questa guisa effettueremo, che la misura dell' Acqua, ch'abbiam detto potersi acquistare, ella possa appartenersi a' nuovi doccioni che saltellano, ed a' nuove grazie che fa il Ptincipe. Siasi poi e nell' una, e nell'altra maniera, gran diligenza v'e d'uopo apporre a più d'una frode. Di quando in quando solleciramente bisogna girare intorno agli Acquedotti che sono fuodi Roma per richianiare alla memoria le concessioni fatte. Lo stesso debbe praticarsi ne' Castelli, e ne' pubblici doccioni d'Acque saltellanti; affinchè di giorno e di notte senza interruzione l' Acqua coli, perchè v'ha un decreto del Senato pel quale anche si comanda al Soprantendente di ciò fare; e di questo ancora eccone le parole

lo Fabio Massimo essendo Consoli percrarono sul numero de' pubblici doccioni d' Acque saltellanti che fossero dentro Roma e
dentro le fabbriche che sono alla Città unite i quali fatto avesse M. Agrippa Di qual
sentimento fossero intorno a quest' affare cosi ne determinarono Che furono cioè di parere che il numero de' pubblici doccioni d'
Acqua saltellante non si aggrandisse e nemmeno si minorasse E siccome riferito fu da

negotium. a. senatu. est. imperatum. ut. inspicerent. aquas. publicas. inirentque. numerum. salientium. publicorum. itemque. placere. curatores. aquarum. quos s. c. caesar. augustus. ex. senatus. authoritate. nominavit. dare. operam. uti. salientes. publici. quam. adsiduissime. interdiu. et noctu. aquam. in. usum. populi. funderent.

In hoc Senatusconsulto crediderim adnotandum, quod Senatus tam augeri, quam
minui salientium publicorum numerum vetuerit. Id factum existimo, quia modus Aquarum, quæ his temporibus in Urbem veniebant, antequam Claudia et Anio novus perducerentur, majorem erogationem capere non
videbatur

CV Qui aquam in usus privatos deducere volet, impetrare cam debebit, et a Principe Epistolam ad Curatorem adferre; Curator deinde beneficio Caesaris praestare maturitatem, et Procuratorem ejusdem officii Liquelli a'quali dal Senato si accordò loro quest' affare che di presente cotesti doccioni vi avevano È fu data ad essi l'incumbenza di visitare l'Acque pubbliche e qual fosse il numero dei pubblici doccioni delle Acque saltellanti È furono parimente di parere che i Soprantendenti delle Acque i quali per decreto del Senato Cesare Augusto con autorità del Senato ne fece onorevole menzione Che attendesseto a'pubblici doccioni delle Acque saltellanti affinche continuamente di giorno e di notte gettassero l'Acqua per uso del popolo =

In cotesto decreto del Senato io m'era fatto a credere, che il Senato abbia voluto proibire che non si potesse aggrandire, ne minorare il numero dei pubblici doccioni d'Acqua saltellante. Giudico che cosi sia stato fatto, perche la misura delle Acque che in que' tempi pervenivano in Roma prima che si condottasse l'Acqua Claudia, e quella dell' Aniene nuovo, che sembrava di dover ricevere una maggiore distribuzione

CV Colui che vorrà derivare l'Acqua per gli usi privati, la dovrà ottenere, ed avuta dal Principe un' epistola, la dee portare al Soprantendente. Egli dipoi colla grazia data da Cesare dee dar parola d'un tempo proprio ed opportuno, ed immediatamente dopo, nominare per Procuratore

CVI = Quod . q. aelius . tubero . pa. ullus . (a) fabius . maximus . coss. v. f. quosdam . privatos . ex . rivis . publicis . aquam . ducere . (b) q. d. e. r. f. p. d. e. r. i.

<sup>(2)</sup> Jos. adhuc

<sup>(</sup>b) Joc. signatus est, eumdem per pedes quinquaginta prependet; sicut et

<sup>(</sup>a) Joc. Q. Fabius maximus

<sup>(</sup>b) Q. D: E. R. F. P. D. E. R. I. C. Quid de ea re fieri plaeeret, de ea re ita censueruns

della medesima carica un Liberto di Cesare. Sembra che pel primo fosse Tito Claudio ad aver posto il Procuratore dopo che introdusse l'Acqua dell' Aniene nuovo, e la Claudia. Il contenuto dell'epistola debbe eziandio esser notificato a' contadini, perchè eglino non abbiano a difendere la propria frode sotto pretesto d'ignoranza. Il Procuratore pensi a marcare il Calice di quel Modulo che si sarà ottenuto, servendosi di coloro che livellano le icque, ed egli esattamente intenda la regola delle misure, delle quali abbiamo detto innan. zi; e di esse abbia contezza; acciocche non sia in arbitrio di coloro che livellano l'approvare il calice, o che abbia un maggior o minore giorno in favore delle persone. Ma neppure alla beila prima loro si permetta l'arbitrio di liberamente mettervi un tubo di piombo per un'altto. Certo che sì, per l'estensione di piedi 50., i tubi debbono avere il medesimo giorno col quale su marcato il Calice; siccome viene guarentito da un decreto del Senato, che vi ha qui sotto

CVI = Perchè Quinto Elio Tuberone e Paolo Fabio Massimo Consoli perorarono che talluni privati deviano l'Acqua dai canali pubblici perchè intorno a cotesto affare di qual sentimento fossero Così ne del terminarono su di questo affare Che a nesIn boc Senatusconsulto dignum adnotatione est, quod aquam nonnisi ex Castello duci permittit, ne aut rivi, aut fistulae pu-

blicae frequenter (d) lacerentur

cVII Jus impetratae aquae neque haeredem, neque emptorem, neque ullum novum dominum praediorum sequitur. (a) Balneis, quae publicae lavarent privilegium antiquitus concedebatur, ut semel data aqua perpetuo maneret; sic ex veteribus Senatus-

<sup>(</sup>c) Jee. ne qui

<sup>(</sup>d) Joe. lacerarentus

<sup>(2)</sup> Jos. balneique publice lavarent

177

sun Privato fosse lecito il deviare l' Acqua da' canali pubblici In ogni modo tutti quelli a' quali si fosse conceduto il gius di deviare l'Acqua da' Castelli la deviassero pure ed i Soprantendenti delle Acque guardassero in quali luoghi dentro e fuori di Roma i Frivati potessero acconciamente fare i Castelli da' quali deviasseco quell' Acqua che in commune dal Castello ricevuta avessero da' Soprantendenti delle Acque Che a niun di loro si appartenesse il gius di poter porre un tubo più largo che della capacità d'una Quinaria per coloro a cui si concedette l' Acqua pubblica dentro lo spazio di piedi cinquanta dal Castello d' essa Acqua =

In questo decreto del Senato merita considerazione il non permettersi, che l'Acqua da altrove si possa deviare, se non dal Castello, affinchè o i canali, o i tubi del pubblico non venissero spessamente a squar-

ciarsi

CVII Il gius dell'Acqua conceduta non può attenere ne al compratore, ne ad alcun nuovo padrone dei poderi. Anticamente a' pubblici bagni veniva conceduto questo privilegio, che data, cioè, per una fiata l'Acqua, ella sempre mai rimanesse; cosi lo comprendiamo dagli antichi decreti del Se-

M

consultis cognoscimus, ex quibus unum subjeci: nunc omnis aquae cum possessore in-

stauratur beneficium

CVIII = Quod.q. aelius.tubero. paullus. fabius. maximus. coss. v. f. constitui.
oportere.quo.iure.intra.extraque. urbem.
ducerent. aquas. ii. quibus. adtributae essent.q.d.e.r.f.p.d.e.r.i.c. uti.iis.(a) usque. maneret adtributio. aquarum. exceptis.
quae. in usum. balineorum. essent. datae.
aut. augusti. nomine.quoad. iidem. domini. possiderent.id. solum. in. quo. accepissent. aquam =

CVIIII Cum vacare aliquae coeperunt aquae, adnunciatur, et (a) in Commentaria redigitur, qui respiciuntur, ut petitoribus ex vacuis dari possint. Has aquas statim intercidere solebant, (b) ut medio tempore venderent, aut possessoribus praediorum, (c) aut aliis etiam. Humanius visum est Principi nostro, ne praedia subito destituerentur, tri-

<sup>(</sup>a) Jos. iis coque

<sup>(</sup>a) Joc. in comentariosque

<sup>(</sup>b) Al. ut modo et tempore

<sup>(</sup>c) Joc. aut aliis etiam . Humanis etiam visum

nato, e di questi ne porrò qui uno. Di presente si rinnova la grazia della concessio-

ne con il possidente

CVIII = Perchè Quinto Elio Tuberone e Paolo Fabio Massimo Consoli perorarono che bisogna deliberare con qual gius
dentro e fuori di Roma si condottassero le
Acque da quelli a' quali fossero assegnate
Su di questo affare di qual sentimento fossero Cosi ne determinarono su di questo
affare Acciocchè a quei solamente sempre
mai rimanesse la concessione delle Acque
eccettuate quelle che si avessero ad usare
per i bagni o che date fossero dalla partita
di Augusto Quanto a' medesimi padroni possederebbono quel terreno in cui ricevuta
avessero l'Acqua=

cVIIII Allor quando le Acque incominciarono a rimanere libere, si fa questo sapere, e questo ne' Comentari va registrato, perche dar si possano (queste Acque) a' chieditori che si vogliono favorire. Solevansi coteste Aacque di botto tagliar di mezzo, acciocche in quest' intervallo le vendessero o a' possidenti de' poderi od a altri ancora. E' paruto benignamente al nostro Principe, che non così di botto se ne privassero i poderi, ma che si concedesse lo spazio di trenta giorni, dentro il qual tem-

ginta dierum spatium indulgeri, intra quod (d)
ii ad quos res pertineret... De aqua in
praedia sociorum data, nihil constitutum invenio: perinde tamen observatur, ac jure cautum, ut dum quis ex iis, qui communiter impetraverunt, superesset, totus modus praediis adsignatus flueret; et tunc demum renovaretur beneficium, cum desiisset quisque ex
iis, quibus datum erat possidere. Impetratam
aquam alio, quam in ea praedia, in quae
data erat, aut ex alio Castello, quam ex
quo Epistola Principis continebit, duci, palam est non oportere; sed et Mandatis probibetur

CX Impetrantur autem et eae aquae, quae caducae vocantur; id est quae aut ex Castellis effluent, aut ex manationibus fistularum: quod beneficium a Principibus parcissime tribui solitum; seu fraudibus Aquariorium obnoxium est, quibus probibendis quanta cura debeatur, ex Capite Mandatorum manifestum est, quod subieci.

<sup>(</sup>d) ii ad quas res pertineret, consulere interim possent rebns suis (Folenus)

po quelli a'quali l'affare appartenesse (ne lo discutessero). Intorno l'Acqua conceduta ne' poderi che sono in società, non vi trovo nulla su di ciò ordinato; tuttavia come egli si pratica, e come meritamente si può antivedere, che, cioè, finchè vi rimanesse qualcuno di quei che hanno ottenuta l'Acqua, tutta intieramente la misura della medesima che fu assegnata a questi poderi vi scorresse; e che dipoi finalmente si rinnovasse la concessione, quando venisse a mancare ogniuno di coloro, a' quali n' era conceduro il possederla. Egli è poi palese, che non bisogna condottare l'Acqua ottenuta in altro luogo che in quelli poderi per i quali ella era data, ovvero che si deviasse da un' altro Castello che non sarà espresso nell' epitola del Principe; perchè il far questo viene proibito dalle Commissioni date.

CX Si ottengono poi quelle Acque, che chiamansi cascaticcie; cioè di quelle che docciano da' Castelli, o che versano da' tubi, e questa grazia si suol concedere dal Principe a miccino; questo egli è troppo soggetto alle frodi di coloro che l'Acque distribuiscono, e per vietarle, quanta diligenza vi faccia d'uopo, rimarrà palese dal Sommario delle Commissioni che ho posto in seguito

CXI = Caducam · neminem · volo · ducere · nisi · qui · meo · beneficio · aut · priorum · principum · babent · nam · necesse · est ex · castellis · aliquam · partem · aquae · effluere · cum · boc · pertineat · non solum · ad urbis · nostrae · salubritatem · sed · etiam · ad · ad utilitatem · cloacarum · abluendarum =

CXII Explicitis quae ad ordinationem aquarum privati usus pertinebant, non ab re est quaedam ex iis, quibus circumscribi saluberrimas constitutiones (a), in ipso actu deprehendimus, exempli caussa, attingere. Ampliores quosdam calices, quam impetrati erant, positos in plerisque Castellis inveni; et ex iis aliquos ne signato quidem. Quotiens autem signatus calix excedit legitimam mensuram, ambitio Procuratoris, qui eum signavit, detegitur: cum vero ne signatus quidem est, manifesta culpa omnium, maxime accipientis deprehenditur, deinde Villici. In

<sup>(</sup>a) Joc, in ipso rei actu

CXI = Non voglio che alcuno condotti l' Acqua cascaticcia se non quei che per mia grazia la hanno o per concessione de' primi Principi Perciocche v' ha necessità che qualche porzione d' Acqua gettisi fuora da' Castelli dacche questo concerni non solo alla buon'aria della nostra Città ma ancora al vantaggio che vi ha di

tener nette le cloache =

CXII Essendo sbrigato da quelle cose che si appartenevano intorno all'ordinanza delle Acque per rispetto agli usi privati, non è fuori di ragione che parli di alcune di quelle cose dalle quali si sogliono ingan. nare tutte le utilissime disposizioni; abbiamo essempigrazia nella medesima amministrazione scoperto di ciò che debbe concer. nere. Ho ritrovato nella maggior parte de' Castelli posti de' Calici di tal grandezza, che portavano molto di più dell' Acqua che avevano ottenuta, ed alcuni di essi che neppure erano marcati. Ogni volta che il Calice, ancorche sia marcato, sorpassa la misura fatta secondo la Legge, rimane scoperto il mancamento del Procuratore, che nel marcarlo non fece il suo dovere. Che se poi non vi ha neppure la marca, egli è palese che tutti hanno mancaro; piucche mai si scopre in chi riceve l'Acqua, e quindi del contadino (che ve lo pose). In tailuni quibusdam cum calices legitimae mensurae signați essent, statim ampliores Moduli, fistulae subjectae fuerunt: unde acciderat, ut aqua non per legitimum spatium coercita (b), sed per breves angustias expressa, facile laxiorem in proximo fistulam impleret. Ideoque illud adhuc, quotiens signatur calix, diligentiae adjiciendum est, ut fistulae quoque proximae per spatium, quod Senatusconsulto comprehensum diximus, signentur. Ita enim Villicus cum scierit non aliter quam signatas collocari debere, omni carebit excusatione

observari oportet, ut ad lineam ordinentur; nec alterius inferior calix, alterius superior ponatur. Inferior plus trabit; (a) superior, quia cursus aquae ab inferiore rapitur, minus ducit. In quorundam fistulis ne calices quidem positi fuere: bae fistulae solutae vo-

<sup>(</sup>b) Al. sed per leves

<sup>(</sup>a) Jec. Superior minus ducit quia cursus aquae ab inferiora

Castelli essendo i Calici marcati di giusta misura, alla bella prima si trovarono messivi appresso de'tubi più ampli, da questo n'è avve-nuto, che non essendo l'Acquà imbrigliata dentro quello spazio determinato, ella in corto spazio forzata, rilassandosi da questo in un tubo più largo, immediatamente ne lo riempie. Pertanto egli è a ciò da apporre dell'esattezza, ogni qualunque volta si dee marcare il Calice; cioè a dire, che gli tubi, che ad esso immediatamente restano uniti, sieno anch' essi marcati per tutta quella estensione, che in nanzi si era da noi detto comprendersi nel decreto del Senato. Imperciocche sapendo il contadino, che non dee porre se non che gli tubi marcati, non si potrà mai avere per iscusato

CXIII Egli è, che anche nel dover disporre i Calici bisogna stare avvertito a metterli a livello; cosicche quello d'un Privato non sia ne più sù, ne più giù di quello dell'altro. Quello che sta posto più giù getta maggior quantità d'Acqua, perche la stessa gravità dell'Acqua ne fa gettare in maggior copia. Ma quello che vi ha al di sopra ne getta meno, perche minore è quivi la gravità dell'Acqua. In alcuni tubi de' Privati non vi sono stati nemmeno posti i calici. Cotesti tubi si chiamano sbrigliati; ed a

cantur; et ut Aquario libuit, lanantur, vel

CXIIII Adhuc illa Aquariorum intollerabilis fraus est, (a) translata in novum possessorem aqua, foramen novum in Castello
imponunt, vetus relinquunt, quo venalem extrabunt aquam. In primis ergo boc quoque
emendandum Curatori crediderim: non enim
solum ad ipsarum Aquarum custodiam, sed
etiam ad Castelli tutelam pertinet, quod subinde, et sine caussa, foratum vitiatur

CXV Etiam ille Aquariorum tollendus est reditus, quem vocant (a), puncta. Longa ac diversa sunt spatia, per quae fistulae tota meant Urbe, latentes sub silice. Has comperi per eum, qui apellabatur a punctis, passim (b) convulneratas omnibus in transitu negotiatoribus praebuisse, peculiaribus fistulis aquam: quo efficiebatur ut exiguos modus ad usus publicos perveniret. Quantum ex boc modo aquae (c), servatum sit, aesti-

<sup>(</sup>a) Joc. translatae in novum possessorem aquae

<sup>(</sup>a) Joc. punctam

<sup>(</sup>b) Joc. convulneratis

<sup>(</sup>c) Joc. sublatum

piacimento del distributore delle Acque si

allargano e si stringono

CXIV Sin' a questo tempo vi ha pure un' altra intollerabile frode dei distributori delle Acque; eglino voltata l'Acqua al nuovo possidente, formano nel Castello un buco nuovo, e vi lasciano il vecchio, dal quale attingono quell'acqua che vendono. Aveva dunque creduto, che dal Soprantendente si dovesse anche porre rimedio a questo; imperciocche non solamente si sperta ad esso la custodia delle Acque, ma eziandio gli si appartiene la potestà su de' Castelli, e su di quello che di quando in quando si guasta, e si va foracchiando senza occasione

CXV Avvi ancora da togliere alli distributori delle Acque una tal rendita, che chiamano i punti. Sono cotesti alcuni spazi lunghi, e vari, per dove i tubi trapassano per di sotto a' selci (delle strade) nascosi, per tutta Roma. Ho discoperto da un servo, che chiamavasi quello dai punti, che tutti questi tubi erano di qua e di la fediti, e che di passaggio ad ogni sorta di negozianti ne somministravano l'Acqua con de' tubi da peculio; per lo che ne avveniva che le misure ben' iscarse vi giungessero per gli usi pubblici. Quant' Acqua poi si sia ricuperata da questa (illecita) maniera, mo ex eo quod aliquantum plumbi sublati ejusmodi ramis redactum est

CXVI Superest tutela Ductuum, de qua prius quam dicere incipiam, pauca de familia, quae hujus rei caussa parata est, explicanda sunt. Familiæ sunt duae, altera publica, altera Caesaris. Publica est antiquior; quam ab Agrippa relictam Augusto, et ab eo publicam diximus: Habet Homines circiter CCXXXX. Caesaris familiae numerus est CCCCLX., quam Cladius, cum Aquas in Urbem perduceret, constituit

CXVII Utraque autem familia in aliquot ministeriorum species deducitur: Villicos, Castellarios, Circitores, Silicarios, Tectores, aliosque opifices. Ex his aliquos extra Urbem esse oportet ad ca, quae non sunt magnae molitionis; maturum tamen auxilium videntur exigere. Omnes in Urbe, circa Castellorum et Munerum stationes, opera queque urgebunt; in primis ad subitos casus,

io l'apprezzo, secondo quello che n' esta. .
to venduto il piombo levato via da questi

ramoruti tubi

CXVI Rimane la potestà sugli Acquedotti, intorno la quale, prima che io ne favelli, mi conviene dispianare alcune cose su della famiglia ch' è apparecchiata per quese affare. Vi hanno due famiglie, l'una è del pubblico, l'altra è di Cesare. Più antica è quella del pubblico, la quale fu da Agrippa lasciata ad Augusto, e da esso l'abbiamo dinominata pubblica. Ella tiene circa 240 persone. Il novero della famiglia di Cesare è di 460; e questa fu stabilita da Claudio allor quando dovette condurre l'Acqua in Roma

CXVII L' una e l'altra famiglia rimane impiegata in qualche sorta d'amministrazione. Vi hanno contadini, ministri de'Castelli, riportatori, facitori di selciati, incrosta muri, ed altri artefici. Fa uopo che
alcuni di questi operaj stieno fuori di Roma a fare di quelle faccende che non hanno
un grande intraprendimento; ma che però
elleno sembrano dimandare un pronto rimedio. Dentro di Roma tutti saranno solleciti in ogni lavorio d' intorno i Castelli, e di
stare alla vedetta negli Spettacoli; e primieramente (ciò si richiede) nelle rovine
improvise, cosicche dalla maggior parte

ut ex quampluribus Regionibus in quam necessitas incubuerit, converti possit praesidium
aquarum abundantius. Tam amplum numerum utriusque, familiae, solitum ambitione
aut negligentia Praepositorum in privata opera diduci, revocare ad aliquam disciplinam,
et publica ministeria ita instituimus, ut pridie quid esset actura, dictaremus, et quid
quoque die egisset, actis comprehenderetur

Arario dantur; quod impendium exoneratur vectigalium reditu ad jus Aquarum pertinentium. Ea constant (a) ex . . . . . . , quae sunt circa Ductus, aut Castella, aut Munera, aut Lacus, quem reditum prope (b) sestertiorum CCL millium (c) alienatum, ac vagum, proximis vero temporibus in Domitiani loculos conversum, justitia Divi Nervae Populo restituit, nostra sedulitas ad certam regulam redegit, ut constaret, quae es-

Artic. 118. (1) L'eratio eta il luogo ove si consetto

<sup>(</sup>a) Joc. ex ortis aedificiisve

<sup>(</sup>b) Joc. sesstertium

<sup>(</sup>c) Joc. salientem

delle Regioni rivolgere si possa in quella, ove la necessità vi abbia avuta, più copiosamente la scorta delle Acque. Un cosi gran novero d'ambedue coteste famiglie, che per via del broglio, oppure per trascuratezza dei Presidenti si suol guidare alle opere de' Privati; noi abbiamo in tal maniera deliberato, che le amministrazioni pubbliche si rimettessero in un qualche metodo; cioè, che un giorno innanzi noi avressimo pronunziato, cosa dovesse agire l'una delle famiglie, e che anche si registrasse negli atti

cosa si fosse fatto in quella giornata

CXVIII I profitti della famiglia pubblica si danno dall'(1) erario; e cotesto dispendio discaricasi colla rendita de' dazi che al gius delle Acque si spettano. Questi sussistono da! (permesso che si da di pascere, e segare gli fieni, ed altre concessioni) che sono intorno gli Acquedotti, ed i Castelli, od alle Gratificazioni, od a' Laghi, la qual rendita s'avvicina alla somma di 250000 Sesterzi; ne' tempi a noi vicini ( ciò che si ricavava ) dalle cose alienate, ed abbandonate, come che venisse imborsato da Domiziano, pure la giustizia di Divo Nerva ne reintegrò il popolo. La nostra diligenza ha ridotto quest' affare ad una invariabile regola; cosicche apparisse quali fossero que'luoghi che si apartenessero a cotesto dazio.

sens ad hoc vestigal pertinentia loca. Caesaris familia ex Fisco accipit commoda; unde et omne plumbum, et omnes impensae ad ductus, et Castella, et Lacus pertinentes erogantur

CXVIIII Quoniam quae videbantur ad familiam pertinere exposuimus, ad tutelam Ductum, sicut promiseramus, divertêmus: rem enixiore cura dignam, cum magnitudinis Romani Imperii id praecipuum sit indicium. Multa atque ampla opera subinde nascuntur, quibus ante succurri debet, quam magno auxilio egere incipiant: plerumque tamen prudenti temperamento sustinenda; quia non semper opus aut facere, aut ampliare, quaerentibus credendum est. Ideoque non solum scientia Peritorum, sed et proprio usu Curator instructus esse debet, nec suae tantum

<sup>(2)</sup> Il Fisco era il luego ove si riponeva la moneta che apparteneva al Principe. Due casse vi aveva l'una della Repubblica, e l'altra del Principe. Così si costumava in tempo di Frontino, benche di poi le cose variassero

193

La famiglia di Cesare riceve i suoi profitti dal (2) Fisco, dal quale si distribuiscono i danari per farne tutte le spese agli Acquedotti, e così tutta la quantità del piombo, e tutte le altre bisogne per i Castelli, e per i Laghi

CXIX Giacche abbiamo esposto quelle cose che sembravano appartenersi alla famiglia, volgeremo il discorso alla potestà sugli Acquedotti, come avevamo promesso. Egli è questo un' affare degno d'un governo da farsi col maggior ardore; poiche siasi questo il principale segno della grandezza dell'Imperio Romano. Parecchie opere, e queste grandiose, a otta a otta sopravvengono, alle quali bisogna innanzi dar di braccio, prima che incomincino ad avere necessità di un' ajuto grosso. Tuttavia il più delle volte, si debbono far reggere con circospetta moderazione; poiche non è sempre da dare orecchio alle inchieste delle persone, o che quella opera si abbia da fare, o che si debba ingrandire. E 'l Soprantendente delle Acque debbe perranto essere non solo istruito della idoneità de' pratici, ma eziandio del particolare utile che se ne ricava, e non

N

stationis Architectis uti, sed plurimum advocare non minus fidem, quam subtilitatem, ut aestimet quae repraesentanda, quae differenda sint; et rursus quae per Redemptores effici debeant, quae per domesticos artifices

CXX Nascuntur opera ex bis causis (a); nam aut vetustate corrumpuntur; aut impotentia Possessorum; aut vi tempestatum; aut culpa male facti operis, quod saepius accidit

in recentibus

CXXI Fere aut vetustate, aut vi tempestatum partes Ductuum laborant, quae arcuationibus sustinentur, aut montium lateribus applicatae sunt, et ex arcuationibus eae,
quae per flumen trajiciuntur: ideoque baec
opera solicita festinatione explicanda sunt.
Minus iniuriae subjacent subterranea, nec
gelicidiis, nec caloribus exposita. (a) Vitia

<sup>(</sup>a) In sedit. Joc. deest particula nam

<sup>(</sup>a) Joc. Vitia autem ejusmodi, aut talia sunt ut non interpellato

Artie. 119. (1) Potrebbero avere gli architetti suae stationis due significati, l'uno cioè, come io l'ho tradocto, e a chi non piacesse questo, potrebbe dirsi che sarebbono di quegli architetti attribuiri a quella tal Regione della Città. Egli era vizio anche antico degli architetti la speranza di lucrare sulle fabbriche; e questo abuso fu ben avvertito da Frontino

195

dee solamente servirsi degli (1) soliti Architetti che s'impiegano in queste opere;
ma il più delle volte chiamare a se di quei,
de quali non meno la fedeltà vi abbia, di
che siasi l'acutezza dell'ingegno; affinche
ne consideri ciò che dee porsi sott'occhio,
e quello che si debba porre all'ordine; e
di nuovo sappia quali sieno quelle opere che
debbonsi compire dagli appaltatori, e quelle che si abbiano a farle fare dagli artefici
della famiglia.

CXX Le opere da farsi hanno origine da queste cagioni; perciocche o si guastano per cagione dell' antichità, o per gl'inganni di chi le possiede, o dalla violenza delle burrasche, ovvero per colpa del lavoraggio mal fatto; locche non di rado avviere

viene nelle opere facte di fresco

CXXI Per l'ordinario le parti degli Acquedorti vanno a patire o pel vecchiume, o per la violenza delle burrasche, sieno queste di quelle che vengono rette dagli archi, o che alle falde de'monti appoggiate sono, e delle altre quelle che sopra gli archi passano pe' fiumi da banda a banda; e che perciò coteste opere voglionsi spedire con angustiata fretta. Meno sono soggette a' danni quelle che stanno sotterra, perche elleno non restano esposte a' ghiacci, e a cal-

autem ejusmodi sunt, ut aut non interpellato cursu subveniatur eis, aut emendari nisi averso non possint, sicut ea, quae in ipso alveo sieri necesse est

CXXII Haec duplici ex caussa nascuntur, aut limo concrescente, qui interdum in crustam durescit, iterque aquae (a) coarctatur, aut tectoria corrumpuntur, unde funt manationes, quibus necesse est latera rivorum, et sustructiones vitiari. Pilae quoque ipsae topho extructae sub tam magno onere labuntur. Refici quae circa alveos sunt rtvorum aestate non debent, ne intermittatur usus tempore, quo praecipue desideratur: sed vere, vel autumno, et maxima cum festina-

Arsic. 122. (1) Di questo tattato che a dismisura cresceva negli antichi acquedotri, veggasene il Fabretti (Num. 10., e num. 69.) ed anche il Nardini (L. VIII. c. 4.

<sup>(</sup>a) Joe. coarcta, aut tectoria, quod corrumpuntur

<sup>(2)</sup> Non tutti i pilastri fabbricavansi di tufo, perche facevansi di mattoni, ed anche di pietra quadrata. Il Fabretti (Num. 6.) ha osservato negli acquedetti antichi,

197

dure. I difetti poi di coteste sono, che non si possa rimediarvi quando il corso dell'Acqua ne' canali non venga impedito, o che non vi si possa ammendare se non per la parte opposta, siccome sono elleno di quelle opere in cui è necessario agire nel letto del medesimo canale

CXXII Hanno questi incommodi origine da due cause, o che il tartaro crescendovi, talvolta egli vi s'indura in grossa crosta, (1) onde si viene a ristringere il passo all'Acqua, oppure gl'intonachi si guastano, e vi si fanno degli scorrimenti, pe'quali si guastano ne'fianchi i canali, insiem colle sustruzioni. I pilastri eziandio, che sono fabbricati di (2) tufo sotto cotesto gran peso vengono a rovinare. Queste opere non vanno rifatte nella stagione d'estate intorno a' canali, perche non cessi l'uso dell'Acqua in una stagione che in ispezialità viene desiderata. Questo dee farsi nella primavera, o nell'autunno, e colla maggiorissima

che alcune opere erano fabbricate alternativamente con fila di tufo, e di mattoni. Veggasi il Dizionario mio d'Architettura alla voce Tufo

tione, ut scilicet ante praeparatis omnibus quam paucissimis diebus rivi cessent. Neminem fugit per singulos Ductus hoc esse faciendum; ne, si plures pariter avertantur desiit aqua Civitati

CXXIII Ea quae non interpellato aquae cursu fieri debent, maxime structura constant, quam suis temporibus et fidelem fieri oportet. Idoneum structurae tempus est a Kalendis Aprilibus in Kalendas Novembres, ita ut optimum sit intermittere eam partem aestatis, quae nimis caloribus incandescit: quia temperamento caeli opus est, ut ex humore commode structura combibat, et in unitate corvoboretur. Non minus autem sol acrior, quam gelatio praecipit materiam: nec ullum opus diligentiorem poscit curam, quam quod aquae obstaturum est. Fides itaque ejus per singula, secundum Icgem notam omnibus, sed a paucis observatam, exigenda est

Artic. 123. (1) Si potrà qui confrontare Frontino con quanto su di questo ne ha scritto Leon Battista Alberti (Archit. l. III. c. ult.). Da noi se n'è dato in luce un commodo compendio (Perugia 1804. presso Carlo Baduel)

fretta; cioè, che avendo già innanzi preparati tutti gli materiali, per brevissimi giorni l'Acque desistano. Ad ognuno è noto che quest'opera si debbe fare a ciaschun' Acquedotto per volta; perche se a parecchi in un medesimo tempo si volti l'Acqua, la Città ne resta senza

CXXIII Que' lavorij, che far si debbono senza averne impedito il corso dell'Acqua sono sopra 'I tutto le opere di fabbrica, che bisogna farla nelle debite stagioni e ad uso d'arte. (1) Il tempo buono a fabbricare è dalle Calende d'Aprile perfino alle Calende di novembre, cosicche sia cosa ottima il tralasciare in quella parte dell' estate, che si brucia pel soverchio caldo; perche vi fa uopo d'una stagione temperata. affinche le stesse mura agiatamente dell'umido s'imbevano, e l'insiem della massa faccia la presa. Non meno poi il sole che brucia, inaridisce la malta, di quello che faccia la gelata. Non vi ha poi lavorio alcuno che richiegga un travaglio più accurato. se non quello che debbe resitere all' Acqua. Perlocche vi si dimanda a questo una fedeltà in ciascheduna parte per se (per rispetto alla durata) giusta quel patto, che tutti lo sanno; ma che da pochi si osserva

CXXIIII Illud nulli dubium esse crediderim, proximos Ductus, idest, quia (a) VII. milliario lapide quadrato consistunt, maxime custodiendos; quoniam et amplissimi operis sunt, et plures Aquas singuli sustinent, quos si necesse fuerit interrumpere, major pars Aquarum Urbem destituet (b). Remedia tamen sunt et his difficultatibus: (c) opus inchoatum excitatur ad libram deficientis; alveus vero plumbatis canalibus per spatium interrupti ductus, rursus continuatur. Porro quoniam fere omnes specus per Privatorum agros directi erant, et difficilis videbatur futurae impensae (d) praeparatio, ni alscujus constitutione succurreretur, simul ne accessu ad reficiendos rivos Redemptores a Possessoribus prohiberentur, Senatusconsultum factum est, quod subjeci

CXXV = Quod. q. aelius.tubero.paullus.fabius.maximus.coss.v.f.de.rivis

<sup>(</sup>a) Al. a VI milliario

<sup>(</sup>b) Joe. Remed.a tamen sunt ut his difficultatibus

<sup>(</sup>c) Joc. inchoatus alveus excitetur ad libram deficientis

<sup>(</sup>d) Joc. praeparationi, alicujus

Artic. 124. (1) Come si stessero questi bottini di più acque l'uno sopta dell' altro, veggasene le figure recate (Tav. II. 2. 6. e 7.)

CXXIV lo non avrei creduto che da vernno si dovesse dubicare; che i vicini Acquedotti, cioè quei che s'innalzano al set. timo miglio, fabbricati di pietra quadrata, sieno più che mai da doversi custodire; giacche eglino sono di considerabilissma struttura, e ciaschedun d'essi portano sopra (1) i bottini di più Acque; che se avvenisse di doversi per necessità a cotesti tagliar la via, Roma rimarrebbe priva della maggior parte delle Acque. Vi hanno tuttavia de'rimedi anche per queste disgrazie. Alzasi la tabbrica incominciata a livello di quella che discade, e per cotesto spazio discontinuato dell' Acquedotto si viene a congiungere nuovamente un'alveo formato con canali di piombo. Ma dunque, giacche quasi tutti i bottini erano tirati a diritta linea pe' campi de' Privati, e che per questo sembrava malagevole l'appresto (de' materiali) per la futura spesa, se non vi si occorresse con qualche determinazione, ne che ad un' otta venisse da' possidenti de' terreni vietato agli àppaltatori l'accesso ad acconciare i canali dell'Acque, se n'è fatto un Decreto del Senaro, il quale ho messo qui sotto CXXV = Perche Quinto Elio Tube-

CXXV = Perche Quinto Elio Tuberone e Paolo Fabio Massimo Consoli perorarono intorno al raffazzonare i canali i bot-

specubus. fornicibusque juliae. marciae appiae tepulac. anionis. reficiendis. q.d.e.r.f. p. d. e. r. i. c. uti. cum. ii. rivi. fornices. quos augustus. caesar. se. refecturum. impensa. sua. pollicitus. senatui. est. reficerentur.ex agris. privatorum. terram. limum. lapidem. testam. arenam. ligna. caeteraque. quibus. ad. eam. rem. opus. esset. unde. quaeque. eorum . proxime . sine .iniuria . privatorum . tolli . sumi . portari . possint : viri . boni . arbitratu. aestimata. darentur. tollerentur. sumerentur . exportarentur . et . ad . eas . res . omnes. exportandas. earumque. rerum. reficiendarum. caussa. quotiens. opus. esset. per agros . privatorum . sine . iniuria . eorum . itinera. actus. paterent. darentur

CXXVI Plerumque autem vitia oriuntur ex impotentia Possessorum, qui pluribus modis rivos violant. Primum enim spatia, quae sirca Ductus Aquarum ex Senatusconsulto vacare debent, aut aedificiis, aut arboribus oc-

Artic. 125, (1) E' da avvertirsi che la voce fornices usata da Frontino può avere doppio significato, cioe, ch' egli intendesse di quelle volticelle, con le quali venivana coperti i bottini; ovveto potessero significare gli archi su quali giacevano i canali dell'acqua

<sup>(2)</sup> Colla voce testa gli antichi, secondo Vitruvio (1. 2.0,8) intesero i mattoni cotti, ed anche possono inten-

tini e gli (1) archi dell' Acque Giulia Marcia Appia Tepula Aniene perche intorno a cotesto affare di qual sentimento fossero Cosi ne determinarono su di esso affare Raffazzonandosi que' canali ed archi i quali Cesa. re Augusto promesse al Senato di raffazzonarli a sue spese Affinche da' campi de' Privati si potessero togliere scerre portare terra fango pietra (2) matrone arena legname ed altro che a quell' opera fossero di bisogno d'onde e qualsiasi di questi vicinamente senza danno dei Privati apprezzati a giudizio d'uomo onesto si dessero togliessero prendessero si trasportassero Ed a cagione di trasportare tutte coreste cose e di raffazzonare quelle opere ognivolta che vi facesse d'uopo fossero aperti si dessero gli passi le strade fra campi de' Frivati senza danno di loro =

CXXVI II più delle volte poi derivano i difetti dalla impotenza de' possidenti, i quali in più maniere manomettono a' canali. Imperciocche primieramente rendono occupati con fabbriche, o con Alberi que-

dersi vatj frammenti di fornace misti insieme, co' quali gli antichi pestandogli vi formarono lo smalto, ch' era anche utilissimo per codesti acquedotti

cupant. Arbores magis nocent, quarum radicibus et concamerationes, et latera solvuntur: deinde vicinales vias, agrestesque per ipsas formas dirigunt; novissime aditus adtutelam praecludunt: quae omnia Senatusconsulto:

quod subieci, provisa sunt

CXXVII = Quod .q. aelius .tubero .paullus .fabius .maximus .coss .v. f. aquarum .
quae .in urbem .venirent .itinera .occupari .
monumentis .et aedificiis .et .arboribus .conseri .q. f.p. d. e.r. i. c. ad .reficiendos . rivos .specusque .per .quae .et .opera .publica .corrumpuntur .placere .circa .fontes .et fornices .et
muros . utraque .ex .parte .vacuos .(a) quinos .denos ,pedes .patere .et .circa .rivos .
qui .sub .terra .essent .et .specus .intra .
urbem .et .extra .urbem .si .continentia .aedificia .utraque .ex .parte .quinos .pedes .vacuos .relinqui .ita .ut .neque .monumentum .

Artic. 127. (1) Nella legge di Costantino si hanno piedi XV ora chi ha da credere che Frontino avesse scritz

to CXV piedi, come si trova negli esemplari?

<sup>(</sup>a) Jos. Centenos quinos denos pedes

<sup>(2)</sup> La voce latina monumentum significar può di cosa che si avesse fatta anni addierro affine di conservare la memoria. Anche i sepolcri sono compresi sotto questa voce. Ciò che spetta a Frontino può essere la voce universale, ma trattandosi di privati crederei ch's' intendessero quelle tombe che gli antichi innalzavano agli antipassati

gli spazi che debbono rimanere liberi intorno agli Acquedotti, come si ha dal Decreto
del Senato. Gli alberi nuocono di più, che
colle lore radiche dislegano i fianchi e gli
archi. Quindi addirizzano i viottoli del vicinato, e quelli de' campi lunghesso i canali medesimi, e finalmente serrano il passo,
onde non potere amministrare la bisogna; ed
a tutte queste cose si è provveduto con un
Decreto del Senato, che pongo qui appresso

CXXVII = Perche Quinto Elio Tuberone e Paolo Fabio Massimo Consoli perorarono su delle Acque che venissero dentro Roma che i loro condotti venivano ingombrati dalle tombe dalle fabbriche e dagli alberi che vi si piantano Di qual sentimento fossero su di questo affare Cosi ne determinarono A raffazzonare i canali ed i bottini per mancanza de' quali le opere pubbliche rimanevano del tutto inutili egli andava a grado che all'intorno delle fontane e degli archi e de' muri vi si lasciasse dall' una, e dall'altra parte i vuoti di (1) 15 piedi ed intorno a' canali e bottini i quali stessero sotterra dentro di Roma e fuori di Roma se gli edifizi son contigui dall'una e dall' altra parte di lasciare cinque piedi vuoti cosicche in cotesti luoghi da questo tempo in poi vi si possa lecitamente allogare (2) tomin . bis . locis . neque . acdificium . post . boc . tempus . ponere . neque . conserere . arbores . liceret . si . quae . nunc . essent . arbores . intra . id . spatium . (b) exciderentur . praeterquam . si . quae . villae . continentes . et . inclusae . aedificiciis . essent . si . quis . adversus . ea . commiserit . in singulas . res . poena . (c) b . s. dena . millia . essent . ex . quibus . pars . dimidia . praemium . accusatori . daretur . cuius . opera . maxime . convictus . esset . qui . 'adversus . boc s. c. commisis set . pars . autem . dimidia . in . aerarium . redigeretur . deque . ea . re . iudicarent . cognoscerentque . curatores . aquarum =

CXXVIII Posset boc Senatusconsultum aequissimum videri etiamsi ex Rei tantum publicae utilitate ea spatia (a) vindicarentur; multo magis cum Majores nostri admirabili aequitate, ne ea quidem eripuere Privatis, quae ad modum publicum pertinebant. Sed cum aquas perducerent, si difficilior Possessor in parte vendenda fuerat, pro toto agro pecuniam intulerunt, et post determinata necessaria loca, rursus eum agrum vendiderant; ut in suis finibus proprium jus tam Res publica, quam privata baberent. Plerique ta-

<sup>(</sup>b) Joc. extirparentur

<sup>(</sup>c) Jec. in dena millia damnas esset

<sup>(</sup>a) Jec. judicarentur

ba ne edifizio ne piantare alberi Che se ora ve ne fossero alcuni alberi dentro cotesto spazio si dovessero tagliare eccettoche se ad alcuna villa contigua e racchiusa vi fossero edifizi Se alcuno trasgredirà col fare il contrario di questi ordini in ciascheduna delle cose vi abbiano 10000 sesterzi di pena De' quali la metà se ne darebbe in premio all'accusatore per la cui opera sopra 'l tutto ne rimanesse convinto d'avere trasgredito questo Decreto del Senato Che l'altra metà poi si accumulasse nell'erario E che di questo affare ne giudicassero e ne facessero il processo gli Soprantendenti delle Acque

CXXVIII Questo decreto del Senato potrebbe sembrare giustissimo, ancorche pel pubblico vantaggio di cotesti spazi vuoti se ne arrogasse il dominio la Repubblica; e più che giustissimo lo è; conciosiache i nostri Maggiori con ammirabile rettitudine neppure hanno voluto togliere a'Privati quel. le cose che erano di ragione pubblica. Ma dovendosi da essi condottare le Acque, se 'I possidente il più strano stesse nella porzione da vendersi, eglino sborsarono ad esso lui il denaro pel campo intiero, e dopo averne determinato que' luoghi di cui avevano necessità, vendettero di nuovo cotesto campo; cosicche tanto la roba publica, che la privata vi avessero il proprio diritto. Tutmen non contenti occupasse fines, ipsis Ductibus manus adtulere per (b) .... latera passim, (c) tam il qui jus aquarum impetratum babent, quam ii, qui quantulacunque beneficii occasione ad expugnandos nunc abutuntur. Quid porro fieret, si non universa ista diligentissima Lege probiberentur, poenaque non mediocris contumacibus intentaretur? Quae subscripsi verba Legis

cos. populum. iure. sciuit.in. foro. pro. rostris. aedis. divi. julii. (a) a d p....

Artic. 129. (1) Questo T. Quinzio Crispine Consolo il quale ha fatta questa Legge, è quello che sostenne la carica nell'anno 743 de la fondazione di Roma.

<sup>(</sup>b) Per vicina latera. (Poleni.) Joc. per "semitas solutas passim

<sup>(</sup>c) Joe. e: rursus jus aquarum impetratum habent, aquarii quantulacumque beneficii occasione ad expuguandos nunc abutuntur.

<sup>(</sup>a) Joc. Po. Re. et Julias

<sup>(2)</sup> Eta questa la fotmola della Legge Populum jure regavit Populusque jure scivit in Fore

<sup>(3)</sup> Erano i rostri nel foro a guisa d'un pulpito su di cui postavi la sedia il Magistrato pronunziava le leggi alla plebe ed al popolo. Ebbero questo nome di rostri conciosiache fossero eglino formati col bronzo tolto da'rostri delle navi di quei d'Anzio (Liv. l. VIII, c. 14.)

tavia la maggior parte di que ti non appagati d'essersi impadroniti de'confini, messero le mani qua e la a'vicini lati degli Acquedotti; così parimente coloro che ottenuto avevano il gius delle Acque, quanto quelli che non avevano perfettimente ottenuta la grazia, e pretendendola, ora abusandone, vengono a prendere per forza l'Acqua che loro non compete. Certamente cosa mai si farebbe, se questi fatti non venissero vietati da quella universale ed esat tissima Legge, e se non si fosse minacciata una pena non piccola a' disubbidienti? Le parole che qui appresso ho scritte, sono parole della Legge

CXXIX = (1) Tito Quinzio Crispino Consolo (2) ha con giustizia pregato il popolo Il popolo con ragione il seppe nel foro davanti (3) a' rostri del tempio di Divo Giulio (4) prima del giorno innanzi le ....

Due fareno i zostri, gli anticki cioè, ed i nuevi, I vecchi erano congiunti alla curia, ed i nuovi al tempio di Divo Gialio; ed in questi rostri promalgò la legge T.

Quinzio Crispino

(4) Le sigle A. D. P. sono interpretate Assa diem
pridio. Manca qui nella laguna se non che il giotno del
mese, cioè Kelsadas, ovvero nanas, od idus. Qual fosse

di queste tre bisognerebbe indogiantie

julias . tribui . sergiae . principium . fuit . pro. tribu. sex. l. f. varro . quicunque. post . hanc . legem . rogatam . rivos . specus . fornices fistulam .tubulos . castella . lacus . aquarum. publicarum . quae . ad . urbem . (b) ducuntur . sciens . dolo . malo . (c) for averit . ruperit ; foranda. rumpendave. curaverit. peioremve fecerit . quominus (d) eae . uquae . earumve . qua . in . urbem . romam . (e) ire . cadere . fluere. pervenire. duci. possint. quoque. minus in. urb: roma. et . in. iic. aedificiis quae urbi . continentia . sunt . erunt . in . his : bor; tis . praediis . losis . quorum . bortorum .praes diorum . locorum . dominis . possessoribusque .

<sup>(</sup>b) Joc. ducuntur carumue quam sciens

<sup>(</sup>c) Joc. forare, rumpereve suraverit

<sup>(</sup>d) Jos. ca aqua caramve qua

<sup>(</sup>e) Joc. ire, cadere, fini

<sup>(5)</sup> A-ben' intendere la legge qui promulgata fa d' uopo sapere l'ordine che tenevano gli antichi nel date i votil Prima d'ogni altro la Tribu, o la Centuria ponevaria un' urna tutt. i nomi delle Tribu, o delle Centurie per estrarli in sorte .- Ma nel promulgarsi la presente legge vi ebbero luogo le Tribu, non già le, Centutie. Queste tiratesi in sorre dall'urna , la prima ad escire fu la Tribu Sergia; ed ecco perche Frontino ha det-10, che Tribui Sergine peincipium fuit, et cosi si denominaya perche per la prima si promulgava dal magistrato che

di Luglio (5) Sesto Varrone figlio di Lucio seppe che la prima Legge a pubblicar si dopo la nostra fu quella della Iribù sergia ed egli diede il voro per la Tribù sua cioe che chiunque ardisse dopo pubblicata questa Legge bucare rompere cinali bottini archi tubi doccioni Castelli Laghi delle Acque pubbliche che si conducono in Roma Sapendolo egli e con finto inganno hucherà comperá e procurera di far forare e rompere ed avrà anche forto di peggio che non possano per questo esse ed altre Acque cadere scorrere arrivare condurre dentro la città di Roma eztandio mino mente ed in quelle fabbriche che sono prossime a Roma e che saranno in quegli orti poderi luoght e padroni e possidenti de' quali orti poderi

faceva gli squittini. Ed era Consolo T. Quinzio Crispino quando si sece questo squitinio per promulgare la presente legge

Sembra che in questa legge dopo le parole Sex. L. F.

Parre manchino due altre parole, cioè primus seivit, o che
almeno vi si debbano sottintendere; potche esti fa il
primo a dare il voto nella sua Triba; ende fa il primo
a saperlo

aqua.data.vel.adtributa.est. vel.erit.(f) saliat . distribuatur . dividatur . in . castella . lacus. immittatur. is. populo. romano. c. millia. dere damnas .esto .et . qui . clam . quid. eorum. ita. fecerit. id. omne. sarcire. reficere . restituere . aedificare . ponere . (g) et celere. (h) demolire. damnas. esto. sine. dolo malo. atque. (i) omnia. ita. ut. quicunque. curator. aguarum. (1) est. erit. aut. si. curator . aquarum . nemo . erit . tum .is'. praetor. qui. inter. cives. et. peregrinos. jus. dicit. multa. pignoribus. cogito. coercito. eique curatori. aus. si. curator . non . erit. tum. ei. praetori. eo nomine . cogendi . coercendi . (m) multae. dicendae. sive. pignoris. capiendi. jus . potestasque . esto . si . quid . eorum . servus fecerit. dominus. ejus. h-s. centum. millia. populo. det. si. quis. circa. rivos. specus. fornices . fistulas . tubulos . castella . lacus . aquarum . publicarum . quae . ad . urbem . romam . ducuntur . et . ducentur . terminatus . steterit. neque quis in eo. loco. post. banc legem. rogatam . quid . opponit . molit . obsepit .

<sup>(</sup>f) Joc. u: saliat

<sup>(</sup>g) Al. et celare

<sup>(</sup>h) Jec. demoliri

<sup>(</sup>i) Joc. ita omnino

<sup>(1)</sup> Joe. ast erit . .

<sup>(</sup>m) foc. cogore et correre muletae dicendae

lucghi l'Acqua è stata e sarà data od assegnata che non possa gettare distribuirsi dividersi e ne' Castelline' Laghi non si possa far entrare Che sia costui condannato a sborsare al Popolo Romano centonula sesterzi E chi di costoro farà ciò alla coperta sia cendannato a risarcire tutto questo a rimettere nel primo essere fabbricare collocare e prontamente scaricare Se il fatto sia senza finto inganno, e che tutte le cose vadano in modo che ciascheduno Soprantendente delle Acque vi è o vi sarà Ovvero se non vi sarà alcun Soprantendente delle Acque allora quel Pretore che sentenzia scambievolmente i cittadini e gli stranieri faccia srare a segno punisca intimando la multa e col prendere i pegni Ed al medesimo Soprantendente delle Acque o se il Soprantendente non vi sarà allora il medesimo Pretore che abbia la facolta e 'l gius colla stessa accusa di far stare a segno di punire d'intimare la multa e prendere i pegni Se servo alcuno di costoso abbia ciò commesso il padrone di lui paghi al popopolo centomila sesterzi Se alcuno col proprio luogo fronteggi intorno a' canali bottini archi tubi doccioni Castelli Laghi delle Acque pubbliche che alla città di Roma si conducono e si conduranno niuno dopo emanata questa Legge in tal luogo pianta in-

figit. statuit. ponit. collocat. arat. serit. neve .in eum locum . quid . immittit . praeterquam. eorum. fuciendorum. reponendorum. cuussa. (n) praeterquam. quod. hac. lege. licebit . eportebit . qui . adversus . ea . quid . fecerit. et adversus eum. (o) siremps. lex. just. caussaque. omnium. rerum. omnibusque. esto. utique.uti.esset. esseque. oporteret. si is . adversus . banc . legem . rivum . specum . rupisset. for assetve. (p) quominus. in . eo. loco. pascere. erbam. fenum. secare..... curatores. aquarum. qui. nunc. sunt. quique . erunt . (9) circa . fontes . et . fornices. et . muros · et . rivos . et . specus . terminatus . arbores. vites. vepres. sentes. ripae. maceria. salicta. arundineta. tollantur. excidantur . effodiantur . excodicentur . utique . recte . factum. esse. volet (r) eoque . nomine. iis. pignoris. captio multae. dictio. coercitioque esto. idque. iis. sine. fraude. sua. facere.

<sup>(</sup>n) Joc. p.aeterquam quidem

<sup>(0)</sup> Siremps (similis re ipsa) lex

<sup>(</sup>p) Joc. quominus in eo loso pascere herbam, fenum secare, sentes, vepres, caprificos curatores aquarum qui nunt sunt, quique erunt

a (9) Joc. Circa fontes, et fontium et murorum curam rivos et specus

<sup>(</sup>t) Joc. coque nomine ils pignoris captio multa edici ot

nalea fibbrica dispone alluoga ara semina E in cotesto luogo nient'altro lasciasi porre snorche di quei canali e bottini ed altro da 1 bbricarviri o da risarcirsi Con questa legge sarà lecito vi sara d'uopo non d'altro che di questo Chi all'incontro di queste cose oscrà di fare all'incontro di esso vi ha pure una simile Legge Sia questo per tutti il gius e la cagione di tutte le cose che infallibilmente come fosse e conie bisognerebbe che fosse Se chi contro questa Legge avesse rotto forato un canale un bottino che in quelluogo non si potesse piscere e segare l'erba e 'l fieno che da coloro a' quali fosse permesso da' Soprantendenti delle Acque che ora vi sono e che vi saranno all' intorno de' fonti e degli archi e delle muraglie de' canali de' bottini che son costì di termine fra campo e campo Gli alberi le viti gli spineti le prunaje i rialti di terreno le macerie gli salceti i canneti rolgansi via si taglino si cavino si tolgano gli arboscelli inutili Certamente si vorrà che tutto ciò sia stato ben fatto E con questa accusa abbian costoro la perdita del pegno la condanna della multa e la ricenzione E questo sia per quelli che vi cadono senza usar frode Abbiasi il gius e la facoltà e sia lecito

<sup>(</sup>s) Joc. . . . . quominus vitas arboresque villis aedificiis; maceriisve inclusae sint . maeerine

<sup>(</sup>b) Da Vitrovio possiam sapere quali fossero coteste macchine ch'egli descrive (lib. x, e. 9. e s.) e tra questo massimamente è da aversi in considerazione la chiecciola. Non pare che possa accordarsi in questa legge, che si abbia ad attingere l'acqua con queste macchine, che anzi si

farsi proprie queste cose Con questa Legge colui che domanda non ha nulla se non che quelle viti e quegli alberi che sono racchiusi nelle fabbriche della villa e che nelle macerie che sono permesse vi rimangono Vi rimangano però quelle macerie che gli Soprantendenti delle Acque esaminatone il giudicamento hanno permesso a' padroni che non si distruggessero De' quali fossero scritti e scolpiti (in lapidi) i loro nomi e quelli de' Soprantendenti che l'avessero permesso Con questa Legge colui che domanda non ha nulla se non che di poter attingere e prendere icqua da que' fonti canali e bottini per tutti quelli a ciaschedun de' quali l'abbiano accordato gli Soprantendenti delle Acque Oltre che (6) dalla ruota dal calice dalla macchina non sia lecito il derivarla Purchè nemmeno il pozzo ne 'l buco si facciano di nuovo Con cotesta legge colui che domanda non ha nulla =

nega, purche la Legge s'intenda interamente spiegata comè cegue = Hac lege nil·ilum regater quo minus iis, quibus su-rateres aquarum permiserint, liceat aquam ex fontibus rivis specubus fornicibus sumere haurire praeterquam (tames) retacalice machina =

non negaverim dignos poena, quae intenditur. Sed negligentia longi temporis deceptos leniter revocari oportuit. Itaque sedulo laboravimus, ut (quantum in nobis fuit) etiam ignorarentur qui erraverant. Iis vero, qui admoniti, ad indulgentiam Imperatoris decurrerunt, possumus videri caussa impetrati beneficii fuisse. In reliquo vero opto, ne executio Legis necessaria sit, cum Officii fidem etiam per offensas tueri praestet

### FINIS

with the state of the state of

s ( ) he come to the total the come

CXXX Non avrei negato, che gli sprezzatori di questa Legge utilissima non fossero degni di quella pena che si minaccia. Ma essi gabbati dalla trascuraggine d'un tempo lungo, é bisognato piacevolmente ridurla. Sicche ci siamo seriamente affaticati, affinche (per quanto si stessero le nostre sorze) eziandio a far che nulla si sapesse di coloro che avevano errato. A quelli poi i quali furono consigliati, e che ricorsero alla clemenza dell'Imperatore, possiamo essere certi, che eglino avessero ottenuto per grazia il perdono. Del rimanente poi io bramo che non vi abbia neccessità per la esecuzione della Legge, allor quando sia più avvantaggioso il guarentire la fedeltà della amministrazio. ne eziandio a traverso delle disgrazie

# 1L FINE

#### DESCRIZIONE

Della Tavola I, qui delineata, di tutti gli Acquedotti di Frontino si dentro, che intorno a Roma. Il suo uso incomincia dall' Articolo V

NNNN. Le mura antiche di Roma LLLL. Le mura nuove di Roma

p. Il sito ove fu la Porta Trigemina, posta fra il Tevere, e l' Monte Aventino

b. Il luogo delle Saline

K. Gli archi, e le sustruzioni dell' Acqua Appia per l'estensione di passi LX, ove entrano a traverso delle mura

gysqub. L' Acquedotto d'essa Acqua vicino a Roma, ed in porzione dentro di Roma

noEty. Il corso dell' Acqua Giulia intorno al sito che dinominasi della Speranza vecchia

t. Il tempio della Speranza vecchia
oE. I due orti, cioè gli Torquaziani, ed altri di cui ci è ignoto il nome

3. Anfiteatro di Statilio Tauro

CFs. Porzione del ramo dell' Acqua Augusta, la quale vicino a Roma si univa in s all' Acqua Appia

s. Il luogo dinominato le due Gemmelle 46 s Bc. 1 canali dell' Acque Giulia, Tepula,

e Marcia; le quali si conducevano tut. te e tre sopra i medesimi archi fino in B. Indi entravano sotterra, ed escivano poi fuori alla Porta Viminale (art.XIX)

55. Il sito ove uno degli archi delle dette Acque, ch' era questo il più adorno, fatto fabbricare da Augusto. La sua figura in grande si vegga alla Tav. III, n. 8. Quivi eglino trapassavano la Via

Collatina (artic. XIX.)

vamb. Gli archi dell'Acqua Claudia, e dell' Aniene nuovo, i quali andavano a terminare in ix dietro gli Orti Pallaziani, come dicesi da Frontino (artic. XX)

ex. La pianta degli archi che si dimostrano in prossilo nella figura della Tav. Il, n. 6, cioè dell' Acqua Claudia, e dell' Aniene nuovo

xi. La pianta del Castello nel quale andavano a scaricarsi le dette Acque. Essa si vegga delineata in grande alla Tav.

111, n. 3 (artic. XX.)

zu. Gli Orti Pallaziani (artic. XIX. e XX.) ZXOI. Acquedotto a seconda della retta linea, dell' Aniene vecchio, (artic. XXI) che girasi col suo corso intorno al sito della Speranza vecchia t; dentro la Porta Esquilina

ajDA. Gli archi Neroniani (artic. XX) su de' quali trapassava porzione dell' Acqua a, e indi dirigevasi pel Monte Celio in A, presso il tempio di Divo Claudio

A. Il Tempio di Divo Claudio (artic. XX)
n2TV. Acquedotto sul quale scorreva porzione dell' Acqua Giulia verso la Speranza Vecchia, ove veniva ricevuta ne'
Castelli del Monte Celio (artic. XIX)

hæ. Canale pel quale si deriva l'Acqua dal canale dell' Acqua Giulia inæ, e vi si trasferivano Quinarie 162, derivate dall' Acqua Claudia, ove è la lettera h, dietro agli Octi Pallaziani (artic. LXIX)

ar. Canale pel quale si derivava l'Acqua dal canale della Marcia in r, dietro agli Orti Pallaziani, ove incomincia il Canale Erculaneo, (artic. XIX) ed ivi si

scaricava corest' A cqua

rQPd. Il canale Erculaneo, ove si scaricava porzione dell' Acqua Marcia dietro gli Orti Pallaziani. Porzione di essa Qd dirigevasi al Monte Celio, e terminava in d sopra la Porta Capena (artic. XIX)

fRUq. Bottino Ottaviano per cui scorreva porzione dell' Aniene vecchio (artic.

XXI

qf. Linea, a seconda della quale per tubi si conduceva l'Acqua dal Bottino Otta-

223

viano nella Regione della via nuova (artic. XXI)

H. Gli Octi Asiniani (artic. XXI)

G. Il Circo Massimo

8. L' Ansteatro di Vespasiano

Y. La Naumachia d' Augusto

&S. Gli ultimi archi dell' Acqua Alsietina, che terminavano in S dietro la Naumachia (artic. XXII)

Æ. Gli Orti Luciliani (artic. XXII)

M6. I Septi, dove il popolo romano dava i voti, la dicui fronte, a seconda della linea 6, guardava alla Via Flaminia (artic. XXII)

qf. Gli archi dell' Acqua Vergine, i quali cominciavano in f. sotto gli Orti Luciliani Æ, e finivano in q. a seconda della fronte de'Septi 6 (artic. XXI)

7. Il l'anteon, ossia il Tempio edificato da

Marco Agrippa

k. Ov'è in oggi la Chiesa di S. Ignazio

and all all on appoint and a second

\$ -11, Desqua

Manual Service of the service of the

#### DESCRIZIONE

Della Tavola II, che contiene le figure degli archi degli Aquedotti, e dei loro bottini, colle respettive misure

N. 1. Doppio ordine d'archi d'opera laterizia, che si usavano per giungere al livello d'una considerabile altezza, che
talvolta giungeva fino a' piedi 70. Nella sommità del second'ordine vi aveva
il bottino A largo piedi 2, alto fino alla
sommità della volticciuola piedi 4½.
Ciascun muro a' finchi è grosso piedi
2, ed once 3.

N 2. Si dimostrano que' pozzi, o sfiatatoj degli Aaquedotti, de' quali se ne parla nella nota (1) dell' articolo LXXXIX

N. 3. Archi che furono all'Acquedotto dell' Acqua Marcia, suntuosamente fabbricati con pietroni, e dei quali se ne fa menzione da Properzio (l. 3, eleg. 22) e da Plutarco (in Coriolano.) il suo bottino è largo piedi 2 e ½, alto piedi 5 ½, ed i muri de' fianchi hanno di gros sezza, ciascuuo piedi 3

N. 4. Archi dell'Acqua Claudia, il. cui bottino A è largo piedi 4, e once 3, alto piedi 6, e ciascun de' muri a' fianchi

grosso piedi 3

225

N. 3. Archi Neroniani d'opera laterizia, de'
quali il bottino è largo piedi 2; ed once 9, alto fino alla cima della volticciuola piedi 5½, ed i muri de' fianchi
son grossi piedi 1, ed once 10½. I
mattoni degli archi nella corona interna sono lunghi piedi 2, e nella corona
esterna hanno piedi 1, ed once 4. La
luce degli archi ha diverse larghezze,
cioè la maggiore di piedi 27½, e la
minore di piedi 18½. Difettosa sembra
la sottigliezza de' pilastri; se forse non
si ebbe riguardo agli edifizi che vi avevano intorno per non privarli affatto
del lume

N. 6. Proffilo dell' Acquedotto a Porta Maggiore, il quale ha due bottini; quello di sopra per l'Acqua dell' Aniene nuo-20, e quello di sotto per l'Acqua Cla-

dia

N. 7. Proffilo di tre bottini, cioè il superiore dell' Acqua Giulia, quello che segue
dell' Acqua Tepula, e l'infimo dell'
Acqua Marcia. Se ne parla nell'articolo IX, alla nota (4)

. 8. I tre bottini delle medesime Acque, come si veggono a Porta S. Lorenzo. Se ne parla nell'articolo XIX, e nella sua

nota (3)

Della Tavola III, in cui si contengono le figure delle Piscine, de' tubi di piombo, de' Castelli ec.

N. 1. Figura della piscina Limaria. Se ne parla nella nota (1) dell'articolo XV

N. 2. Figura della piscina coperta dell' acqua Vergine. Se ne parla nella nota dell' innanzi citato articolo

N. 3. Il Castello dell' Acqua Claudia, e dell' Aniene nuovo. Se ne parla nella nota

(2) dell'arricolo XX

N. 4. Figura de'tubi di piombo usati dagli antichi. Se ne parla nella nota (3) d'

esso articolo XX

5 Dimostrazione d'un castello che getta Acqua giusta la positura diversa de' tubi. Se ne tratta su di ciò nella nota (1) dell'articolo XXXVI

N. 6. Dimostrazione per communicare insieme le Acque Augusta, Marcia, e Claudia. Veggasene la Dimostrazione

alla nota (3) dell' articolo XIV

N. 7. Figura d'un' antica piscina ritrovata in Todi. Se ne parla in fine della nota (1) dell'articolo XV

## Queste quattro Tavole vanno poste alla pag. 226

Tavo'a I.

Tavola III.

| ·                 |          |            |                   | Li Li      |     |                      |         |
|-------------------|----------|------------|-------------------|------------|-----|----------------------|---------|
| 1                 | Castelii | Alloggia-  | Opere<br>pubblich | Spettacoli |     | Parrita<br>de Cesare | Privati |
| Appia             | 20       | t          | 1 4               | I          | 9.2 |                      | 5       |
| Aniene<br>Vecchi. | 3 \$     | ī          | 19                | ,          | 94  | 169                  | 304     |
| Marcia            | 5 1      | 4          | 15                | 1 2        | 114 | 169                  |         |
| Tepula            | 8+       | 3          | 3                 |            | 13  | 5 8                  | 50      |
| Giulia            | 17       |            |                   |            | 28  | 8 5                  | 121     |
| Vergine           | 18       |            | 16                | 2          | 2.5 |                      | 200     |
| Als.et.           |          |            |                   |            |     | 35+                  | 138     |
| Claudia<br>Anie.  | 92       |            |                   |            |     | 217                  | 439     |
| auevo             |          | ,<br> <br> | 18                | 12         | 116 | 7 28                 |         |



| Appia             | 1.0 | 1    | 14   | 1    | 91   |       | S       |  |
|-------------------|-----|------|------|------|------|-------|---------|--|
| Aniene<br>Vecchi. | 3 5 | 1    | 19   | 9    | 9+   | : 104 | 404     |  |
| Marcia            | S E | 4    | 15   | T 2. | 113  | 259   | :568    |  |
| Tepula            | 8 4 | 1    | 3    |      | 13   | ς 8   | 56      |  |
| Giulia            | 17  | : 3  | : 10 | : 3  | 2 S  | 25    | IlI     |  |
| Vergine           | 18  |      | 16   | 2    | 25   |       | 200     |  |
| Alsiet.           |     |      |      |      |      | : 254 | 138     |  |
| Claudia           |     |      |      |      |      | 217   | 739     |  |
| Aniene            | 92  | 9    | 18   | 1 2  | :226 | 731   | :414    |  |
|                   |     |      |      |      |      |       |         |  |
|                   | 247 | : 19 | : 95 | 3 9  | 591  | 1718  | 2 3 4 5 |  |



Tavola V.

|                   | Le Qui-<br>narie<br>timanen. | Alla parti-<br>ta di Cesar. | Agli usi<br>privati | Agli usi<br>pubblici | Agli al<br>loggia-<br>menti | Alle ope-<br>re pubbli | Agli<br>spetta-<br>coli | A'Laghi |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|---------|
| Appia             | 699                          | 1 2 1                       | 194                 | 354                  | +                           | 123                    | 2                       | 226     |
| Aniene<br>Vecchi. | 1508                         | 60                          | 390                 | 153                  | 50                          | 196                    | 8 8                     | 218     |
| Marcia            | 1472                         | 116                         | 543                 |                      | 42<br>41                    | 41                     | 104                     | 256     |
| Tepula            | 3 3 1                        | 3 4                         | 237                 | 50                   | 12                          | 7                      |                         | 3 2     |
| Giulia            | 548                          | 18                          |                     | 383                  | 69                          | 121                    | 67                      | 63      |
| Vergin. Alsiet.   | 2304                         | 549                         | 338                 | 1417                 |                             | 1380                   | 2 5                     | 21      |
| Claudia           | 3 4 9 8                      | 1815                        | 1067                | 1012                 | 149                         | 269                    | 107                     | 417     |
| Anie.             | 6498                         | 812                         |                     | 1015                 |                             | 374                    |                         |         |



Tavola VI

|                             |       |        | ·==    |       |        |       |       |
|-----------------------------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| Appia 699                   | 152   | 194    | 3 5 4  | : 3   | 113    | ٤     | 216   |
| Aniene : 1102<br>Vecchi.    | 60    | 490    | : 552  | 5.0   | 196    | 8.3   | 118   |
| Marcia: 1698                | 116   | 5+3    | : 439  | 41    | 41     | 104   | 253   |
| Tepula 331                  | 3+    | : 247  | 50     | IZ    | 7      |       | : 31  |
| Giulia : 597                | 18    | : 196  | 383    | 69    | : 182  | 67    | 6 5   |
| Vergine 2304 Alsier.        | 5 4 9 | 3 3 \$ | 1417   |       | : 1330 | 26    | 61    |
| Claudia : 3824 Aniene nuovo | : 779 | : 1839 | : 1106 | : 104 | : 52=  | : 99  | : 481 |
| 9955                        | 1707  | 3847   | 4401   | 279   | 2401   | 3 8 6 | 1335  |



### INDICE

#### DELLE COSE NOT ABILI

Il segno n. avanti il uumero della pagina indica, che della materia se ne parla nella nota.

Acqua Alsietina 33. Sua sorgente ivi. Suo uso, ivi. Suo Acquedotto 35. Suo livello 49. Sua piscina 30. Acquedotto 57. Sua misura 115.

Acqua dell' Aniene nuovo 37. sua derivazione 41. lunghezza del suo acquedotto 43. suo livello 47. sua piscine 53. sna misura 119. perche s'intorbida 145. rimedio a cotesto difetto 149.

Acqua dell' Aniene vecchio 15. da dove agorga 17. lunghezza del suo acquedotto 19. sua livellazione 490 suo corso 55. sua misuta 105.

Acqua Appia. Da dove sorge 13. dove s'incomincia a distribuire 15. suo ristoramento 29. suo livello 49. sua piscina 55. sua misura 101.

Acqua Augusta 15, 39, 41

Acqua Claudia 37. Sua sorgente, ivi. Lunghezza del suo acquedotto 41. suo livello 47. suoi archi 53. Più abbondante delle altre acque 115. non s'intorbida 145

Acqua Crabra. Non se ne faceva conto 27. restituita 2'
Tusculani 29

Acqua Giulia. Suo condotto 27. distornavausi da essa le altre acque aggiunte 29, 31. Suo livello 47. Suoi archi 31. Q. Lucrezio sminul l'acqua Giulia 31. Sua quantità 111.

Acqua Marcia. Condotta da Marcio, 21. Suo acquedotto ristorato da Agrippa 29. bontà di quest' acqua 35. Sonte Albudino serve di ajuto ad essa 39 Suo livello 47. Si riceveva nella piscina 5:. Sua misura 107

Acqua Tepula. Da dove condotta 25. allacciata con altre acque 27. Suo livello 47. si riceveva nella piscina

st. Sua misura 109

Acqua Vergine 31. Ferchè così dinominata ivì. Sua sorgente, ivì. Suo acquedotto 33. Suo livello 49. Sua quantità 113

Acqua che si credeva condotta da Marcio in Campido-

glio 19.

Acqua quando ella viene con maggior velocità, e quando con minore 81.

Acqua. Quantità ehe se ne distribuiva 99

Acqua rittovata da Frontino ne' comentarj 99. Nella nuova misuta 102

Acqua. Sua altezza come si dee intendere n. 7

Acqua cascaticcia, suo uso 151

Acqua non si poteva dezivate da privati se non dal Castello 177

Acqua conceduta non atteneva ed un nuovo padrone de poderi 177. Regole su di ciò stabilite da Nerva 181 Acqua conceduta a' bagni pubblici una volta, s' intendeva conceduta per sempte 177

Acque cascariccie si concedono di rado 181

Acque che sboccavano in Roma in tempo di Frontino 11 Acque si distribuivano entrate che fosseto nel castello 11. 80 Acquedotti, come portino i bottini di più acque l'una

sopra dell'altra 201. Maniera di rimediarvi in caso

Agrippa in carica d'edile n. 158, e s.

Ajuratori alla soprantendenza delle acque 5

Anco Marzio n. 11

Antichi usarono di condutte l'acqua con lungo corso, o con parcechie dessioni n 16, e s.

Antichi non intesero le vere regole di misurare le acque

Appio Claudio censore soprannominato cieco 11, n. 12.

Archi degli acquedotti alti fuor di modo 43

Archi Neronizai 53

Archimede n. 58

Augusto Consolo per la seconda volta 25. Promuove l' acqua Alsietina 33. Fa venire un'altr'acqua 35

# Bottino Ottaviano 55

Cajo Ammeranzio Apollinare za Cajo Plauzio n. 11. Soprannominato Venoce 13 Calice. Sua diversa positura non conferisce all'esatta misura delle acque 83, e n. ivi Sua lunghezza 85 Calici ugati con frode 183. Come van posti 185 Cajo Senzio Consolo 31 Calligola n. 34 Campo Urbano 49 Castello dell' acqua n. 9. Figura d'un castello n. 52 Castello delle Careje 2. 114, oggi Galeta Castello Sabate 115, oggi Toscanella Cejone Commodo n. 112 Celano n. 23 Celio Ruso 125. Chi egli sia n. 124 Censore onde detto, e suo offizio p. 152 Circo Massimo si adacquava 155. l'erchè così detto n. 156 Circolo suo rapporto col quadrate che ha uno stesso diametto n. 58 Claudio Imperatore 35

Coneo Servillo Cepio Censore 15
Colle Publicio 57
Colle Viminale 51
Comentario delle acque compilato da Frontino 5
Comentari cosa fossero n. 73
Curio duumviro 17

Decreto I del senato sotto Augusto circa la condotta delle acque 161 Decreto II del senato su di cotest'affare 171

Decreto III del senato 175

Decreto IV del senato sulla concessione delle acque 179.

Decreto V. Che i ptivati non possono impedire il raffazzonare gli acquedotti 201. Decreto VI. sullo spazio
vuoto da lasciarsi libeto intotno gli acquedotti 201.

Decreto VII. Pene contro quei che forano gli acquedotti, ed usano frodi 213.

Dedicare na' acquedotto n. 36

Digito cosa sia 59. Differisce dall'oncia 65- Suo diamerro 67, e s. Suo modulo, ivi, Digito quadrato 87. Ridotto in un circolo, ivi

Dionigi d'Alicarnasso n. 10 Distributori delle acque. Loro furberia 76, e s. Domiziano consolo taciuto da Frontino n. 168 Donato n. 10 Duumviri n, 16, 17

Edile ende detto, e suo offizio n. 52.

Edile curule qual fosse questa carica n. 24. Dignità maggiore degli altri edili n. 156

Epafrodito liberto di Netone n. 110.

Eratio cosa foste n. 136 Eutipo cosa fosse n. 136

Fabretti n. 40. 12. 102. 146
Famiglie stabilite per gli acquedotti 189. Broglio de' presideuti sull'uso di coteste famiglie 191. Paga di queste famiglie d'onde si desumera 192, e 193

Fonte Albodino 3,9

Fonte Ceruleo 37, 3,9

Fonte Curzio 37, 3,9

Fonte Pitonio n. 22

Frodi usate agli acquedotti n. 1,9

Frodi usate per rubbare l'acqua 125, 187

Frontino contò la maggiore, e la minore velocità dell'acqua, ma non ne fece uso n. 113

Erontino non intese pienamente la velocità dell'acqua n.

\$2. Non fa caso della frazione no numeri n. 203

Fluvio Flacco 17, 25

Galba consolo 19
Gemmelle, luogo intorno a Roma 25
Giocondo n. 23
Grotta Fetrata n. 28
Grutero n. 10

Lingo Alsietino 35
Lingo Martiniano n. 35
Lingo Sabatino n. 15 ossia di Bracelano
Leon-Battista Alberti n. 198
Lepido console 21
Libri sibillini perche consultavansi 21

Littori, e lero offizio n. 162

Livellazione degli antichi in che consisteva n. 18. Essa eta imperfetta 47

Lucio Aurelio Cotra consolo 19

Eucio Cassio Longino cognominato Ravilla 25

Lucio Fenestella chi sosse n. 20

Lucio Papirio Consore 15, e consolo 17

Lucio Volcazio Tullo consolo 17

Lucullano campo 31

M. Agrippa 25. Allaccia le acque in un solo canale 27.
Raffazzona gli acquedotti 29. (suo terzo consolato quando ayvenne n. 30, e 31. Modulo da esso introdotto 61

M. Aquilio Giuliano consele 35

M. Plauzio Ipseo consolo 25

Marcio Precote 19

Marco Valerio Massimo consolo 11

Mario Curio Dentato 15. Trionfò de Sanniti, e di Pirro

n. ivi

Marziale n. 140

Miglio remano di quanti passi n. 6

Modelli degli acquedoti 45

Modulo cosa sia n. 8

Modulo da dove si prenda 65

Moduli 57. Cosa fossero n. ivi e 19

Moduli che hanno origine dalia Quinaria 69

Moduli, loro numero 85. Numero di quelli che s'adope-

Monte Aventino 53, 127

Monte Celio 53, 57, 127

Multa per quei che sporcavano le reque 157

Muners in latino, e suo significato n. 9 ..

Naumachia cosa fosse n. 32. 33, 57
Nerone conduce l'acqua Claudia 127
Nerva Coccejo n 2, e n. 138
Nerva Trajano 99, 155, n. 138., 139, 142
Nozione delle formole per le misure n. 62

Oncia differisce del digito 65. Suo modulo n. ivi
Opere degli acquedotti per quali cagioni rovinansi 195
Orti Asiniani 55
Orti Efraodiani n, 122
Orti Gallaziani 53
Orti Luciniani 55
Orti Torquaziani 13

Pallante liberto di Claudio n. 58 Peligni Monti nell' Abruzzo n. 11 Piramidi egiziane opere superflue 45 Piscina 41. Quali, e quante acque si raceoglievano nelle piscine 49, 55 Plinio n. 10, 21, 28, 30, 102, 196 Poleni n. 16, 23; 112, 114 Porta Esquilina 55 Porta Capena 15, 53 Porta Maggiore n. 36 Petta Trigemina 15 Porta Viminale Sr Pozzi negli acquedetti n. 144 Procopio n. 102 Pub. Decio Mure consolo 11 Pub. Nonio Asprenate consolo 35 l'unri usaci con fiede per rabbare l'acqua 187

Stajo, sua misura \$1 Strabone at 125

Quinaria 61. essa è misura commune 65. Sue patti n. 66,
e s. Considerata come solido n. 65.

Quinarie, loro distribuzione 129, e s.

Quinto Cecilio consolo 21

Quinto Lucrezio consolo 31

Raffazzonamento degli acquedotti, l'anno di Romn 608,
19. In quale stagione si debbono raffazzonare 197, e 108
Regione, suo significato n. 8
Rivo Ercolano 43, 53
Roma screditata per l'aria cattiva perche non vi aveva
nettezza nel custodire le acque 143
Roma regina, e signora del mondo 143
Rostri cosa fossero, e quanri n. 208. e s.

Saline di Roma cosa furono n. 13, 15

Senaria, settenaria 63

Seneca n. 125

Septi 55. Cosa fossero n. ivi

Servi pubblici, loro officio n. 162

Soprantendenza delle acque amministrata da' principali uomini della Città 2

Soprantendenti delle acque dal principio fino ad Agrippa n. 158, e s. Liberi da' giudicati pubblici e privari 165. Primi soprantendenti delle acque 167

Speranza Vecchia 15, 51, 53, 55

Sparziano n. 112

Spurio Carvilio consolo 17

11 7 45 5 1

Svetonio n. 34, 38 Sulla consolo 37 Sulmona n. 23

Lartaro nuoce agli acquedotti 197 Tempio di D. Claudio 53, 127. Di D. Giulio 209 Terme Anioniane B. 55 Terra di lavoro 59 Tiberio 35 Tibullo n. 148 Tito Livie n. 13 Throli 17 Tiziano Conselo 17 Trastevere 33 , n. 48 , 53 Trevi Augusta Città 149 Tribu Sergia n. 210 Tubi di vari geneti di misure 71, e s. Tubi di piombo conducevano le acque dentro Roma 13. Figura de' tubi antichi n. 13 Tubi quinarj e centenarj 17 Tubi di varie grandezze 87, e s. Tubi usati nelle frodi 105 Tufo pietta che rovinasi sotto il gran pero 197 Tusculani 29

Varrone. Sue parere diverse da Frontine sull'acqua da Roma n. 25

Yelocità dell'acqua più e meno 47

Via Appia da chi fu lastricata 13

Via Claudia 33

Via Collatia n. 32

Via Labicana 55

Via Latina 25, 17, 51, 55

Via nuova 55
Via di Palestina n. 57
Via di Subiaco 37, 47
Vicenaria 63
Villa Nezoniana 149
Virginia Rufo Consolo n. 2.
Uso delle acque ne' primi tempi di Roma 11
Vitruvio n, 51, 42, 61, 81, n. 154, 144, 202

ERRORI

Pag. 15 aottino 111 tetto 123 scemari n. 125 essagera 127 di quella CORREZIONI

bottino tutro seemare esagera di quelli Brameranno, se non prendo abbagho, gli Studiosi d'intendere qual differenza vi abbia intorno la misura delle Acque, che si è determinata a' nostri tempi, per rispetto a quella degli antichi, veramente non perfezionata, come vi ho accennato nelle note a Froutino. I Castelli, i Guglielmini, i Zendrini, i Varignoni, e altri, che hanno ristabilito questa materia delle Acque nel suo chiaro lume, hanno certamente dato nel segno. Un breve Saggio pertanto, come per Appendice a Frontino, qui ve ne do; e sia per quanto basti a far l'ammenda agli (1) Anti-

<sup>(1)</sup> D. Benedetto Castelli (della misura delle Acque correnti App. I. al corol. 15) fu già d'avviso dell'errore in Froutino, di non far uso delle differenti velocità delle acque, perche allora sarebbe venuto in chiaro dello sbaglio, ch'egli attribuiva alle frodi de' distributori delle acque; siccome esso ne lo palesa all'articolo LXIV e seguenti. Non saprei poi quanta ragione possa avere avuta il Fabretti (Diss. II, artic. XXIV.) che inveisce contro il Castelli su di questo punto, se non quella di volere con impegno sostenere Frontino

chi, e mi persuado, che a voi, o Studiosi, non sarà questo discaro. Egli vi servirà di guida per andare ad attingere a que' fonti che vi ho indicato, perchè il darvene, e'l dimostrarvene di più non era al caso per la traduzione di Frontino, che è stato il principale scopo della Opera che vi dono

# SAGGIO D' IDRAULICA

# AULUULUANGI VI

## D' IDRAULICA

L'Idraulica è la scienza, che spiega i movimenti dell'Acqua secondo la proporzione de' diametri de' tubi, ovvero cannelle, e vasi ec.

L'Acqua essendo un corpo fluido, o sia un' ammassamento di particelle gravi minutissime, e non legate insieme, non vi si ritrova alcun centro di gravitá; onde ne avviene, che ogni parte di essa Acqua può muoversi con direzione, e velocità diversa dalle altre. Giova considerarla come distinta in varj strati, posti l'uno sopra dell'altro. Pertanto si suppongono le seguenti cose

I Che gli strati dell' Acqua, posti l' uno sopra l'altro, gravitano, o pesano secondo l'altezza AB ( fig. 1 ) de' medesimi strati; e che perciò non si dee far capitale dell'ampiezza BC de' medesimi

Il Che le loro impressioni ricevute dal peso degli strati superiori si esercitano per ogni verso, cioè tanto verticalmente, che orizzontalmente, ed obliquamente

III Che queste impressioni sono eguali in qualsisia direzione, verticale, orizzontale, ed obliqua

IV Che sono proporzionali alle mede

sime altezze

V. Che le superficie loro più alte si

dispongono in un piano orizontale

VI Che ne'vasi comunicanti A, B (fig. 2) formasi l'equilibrio per la sola altezza dell' Acqua, e perciò poca quantità di Acqua si equilibra con qualsisia quantità di Acqua; purche le altezze CD, EF, sieno eguali Vil Che il peso col quale l' Acqua

carica il fondo d'un vase AB (fig. 3.) è eguale ad un cilindro, ovvero prisma retto, che abbia per base il fondo del vase AB, e per altezza il medesimo vase BC

Pertanto in un vase che abbia le sponde oblique all'orizzonte e che la sua bocca AB (fig. 4.) sia piccola quanto si voglia, saranno gli strati di AB spinti al basso ( II. sup. ) perpendicolarmente per ed; e mediante questa pressione lo strato in d è spinto orizzontalmente per la linea de, colla forza medesima ( 111. sup. ) colla quale è spinto perpendicolarmente, non potendo-si perdere, ne accrescere la spinta fatta per l'orizzontale de; adunque lo strato de

sarà spinto mediante la pressione c d, come se sopra di esso fossero degli strati situati nell'alrezza e f. (VI. sup. ) E perche la sponda CD resiste all'alzamento dello strato, e nella stessa maniera, che farebbe l'altezza degli strati CD, esercitera lo strato de la medesima forza che avrebbe, se sopra di esso sessero gli strati CD; e perciò potrà spingere all'in giù per DE colla forza della pressione cd, ovvero CD. Ma spingendo per DE colla forza anzidetta, la pressione anderà aumentandosi secondo il numero degli strati, cioè secondo l' altezza della perpendicolare DF. Adunque la pressione fatta in E, ed in F, sará eguale alla satta dalle altezze c d, e F, oppure dall'alrezza f F, (1. sup.) che è la medesima che l'altezza degli strati nel vase. Lo stesso si può dimostrare per rispetto agli altri strati situatil nel fondo

Se si ponga essere il lato DG orizzontale, esso partità le pressioni verticali in proporzione della perpendicolare f g. (IV sup. ) lvi lo strato g spingerà orizzontalmente per gG, che si suppone nello strato sotto la linea DG; onde gl'inferiori strati concorreranno a spingere all'in sù contro il piano DG, uno de' superiori contiguo al piano, e con tanta forza, quanta può fare

l'altezza f g. Sicche ne seguita, che il fondo del vase sarà cosi caricato, come se sopra di esso vi fossero tanti strati eguali, quanti possono concorrere a formare l'al-tezza di un vase, che avesse la figura d' un prisma retto, di quell' altezza che ha

il vase irregolare

Che se saranno due vasi A, B (fig. 5) comunicanti insieme, l'uno e l'altro ripieni di quegli strati di che sono capaci; e se il numero e l'altezza degli strati del vase maggiore A sarà eguale al numero, e all'altezza degli strati del vase minore B, tanta sarà la pressione sostenuta dagli strati esistenti nel tubo C di comunicaziozione degli strati del vase A; e perciò tanti potranno resistere colla prima distesa degli strati nel vase A, quanto colla seconda alla discesa degli strati del vase B, è conseguentemente saranno gli strati del vase B in equilibrio cogli strati del vase A. (II. sup.) Lo stesso succederebbe, se uno de' vasi, come D, fosse inclinato; e cosi pure avverrebbe se il vase avesse il fondo stretto, e nell'avanzarsi all' alto allargasse

VIII Che le cannelle eguali gertano ineguale quantità d'Acqua in tempi eguali IX. Che l'Acqua passa con velocità

maggiore nella cannella A (fig. 6.) ad-

dattata alla parte inseriore, che nella can-

nella B, posta nella parte superiore

X Se dal vase A (fig. 7) si scarichi l'Acqua per la cannella B, e si abbassi in un determinato tempo l'Acqua nel vase, per quanto è la linea CD; sará la ragione della superficie dell'Acqua E F alla misura della sezione della cannella GH, la medesima di quella, che ha la velocità della cannella alla linea CD dello sbassamento

XI Se per la cannella, di cui ABCD (fig. 8.) sia la sezione, scorra l' Acqua all'altezza di E, B, e poi sopravvenga nuova Acqua alzata fino in G, di maniera che GB sia il doppio di EB, avrà tutta l'Acqua GC il doppio di velocità di quel-

lo che ha EC

XII L' Acqua scorrendo va sempre acquistando maggiore velocità, e però si scema di misura; onde le Acque che escono dal loro emissario hanno una quantità maggiore, e poi di mano in mano vanno scemando di misura quanto più si discostano dal principio dell'uscita. Al contrario i zampilli che schizzano in alto, nel principio sono sottili, e poi si fanno magiori e grossi, perche nel principio sono assai veloci, e poi vanno allentando l'impeto loro. La resistenza dell'aria, la naturale adesione, o viscosità dell' Acqua, e la picciolezza

de' corpi, di cui è composta, operano mol-

to ad impedirne l'acceleramento

Se l'Acqua da A (fig. 9.) comincia a discendere col proprio peso descrive la linea AB, sempre accrescendo la velocità, in guisa che la velocità, che avrà in C a quella che avrà in B sia espressa per i quadrati delle linee EC, DB, che fanno angoli retti con essa AB, e che fra di loro si stanno come gl'intervalli AC, ed AB. Quindi è, che per avere un' idea di tutti i gradi di velocità, per i quali passa l' Acqua cadendo dall' alto al basso, basta nel principio della caduta formare una linea parabolica, (1) che abbia per asse la perpendicolare AB, che essa ha da descrivere; poiche allora le linee tutte tirate ad angoli retti da ogni punto d'essa perpendicolare, é terminate nella curva parabolica, esprimeranno ciascheduna la velocità che avrà l'Acqua nel punto che ad essa appartiene

Imperciocche la proprietá della parabola è tale, che i quadrati nelle linee CE, BD, poste ad angoli retti coll'asse AB, sieno sempre in ragione degl'intervalli AC, ed AB. E questa linea parabolica segue nel

<sup>(1)</sup> Tom. I, pag. 203, della mia Geometria e Prospettiva Pratica

suo corso l'Acqua che esce dalle canelle poste orizzontalmente; perche l'Acqua dee ubbidire a due forze; a quella, cioe, di velocità orizzontale, che è equabile, ed a quella di gravità, che è accelerata e perpendicolare; e perciò seguendo l'Acqua tutte e due le forze, scorre per una curva AB, (fig. 10.) cui spazi perpendicolari AC, AE, AF, sono come i quadrati de' tempi, e gli orizzontali AG, GH, HI, come i tempi. Adunque l'Acqua, che esce dalla canella A ha forza di scorrere per la linea Al orizzontale in tempi eguali, eguali spazi AG, GH, HI; ma la sua gravita la porta per la perpendicolare, facendo nel secondo tempo uno spazio AE quadruplo del primo AC, e nel terzo nonuplo ec.

Tutto ciò si verifica rimossi gli ostacoli della resistenza dell'aria ec.Ed in fatti le velocità restano poco minori di quello che richiede la natura della parabola

Che se l'Acqua a luogo di discendere per la perpendicolare AE (fig. 11.) sia
obbligata a discendere pel piano inclinato
ABC, in ogni punto della sua discesa avrà
quel grado di velocità che avrebbe cadendo da A verso B, arrivata che fosse in E.
Se tutto ciò non si verifica a puntino, avviene, come si diceva, dalle resistenze che
possono impedite l'acceleramento. Crescen-

do la resisttenza dell' aria per l'accrescimento della velocità dell' Acqua, non crescendo più questa, nemmeno si aumenterà quella; e perciò pareggiata la forza dell'acceleramento con quella della resistenza, si continua la discesa dell' Acqua col ritenersi il grado di velocità acquistata, e perciò il moto si ridurrà all'equabilità. Ma discendendo l'Acqua per un piano inclinato non ha tanta forza per superare la resistenza dell'aria, quanta ne avrebbe discendendo per la perpendicolare; onde tan-

to più presto arriverà all' equabilità

Se l'Acqua dopo aver disceso il piano inclinato AB (fig. 12) ne incontrera un' altro meno inclinato BC, prescindendo dalle resistenze, acceleratasi per AB, continuerà ad accelerarsi per BC, ma più lentamente, di modo che in tutti i punti D, D, abbia la velocità medesima, che avrebbe nei punti E, E, corrispondenti, cadendo per la perpendicolare AE. E se al fine de' piani inclinati succedesse un piano orizzontale C F, non farebbe per esso alcuna accelerazione, ma solo si conserverebbe il grado acquistato nel punto C, col quale correrebbe equabilmente pel piano CF. In oltre se l'Acqua arrivata che fosse in B, o in C fosse obbligata a rivoltarsi all' in sù per la perpendicolare BG, ovvero per

l'inclinata El, senza levarle alcuna parte della velocità acquistata, certamente il grado dovuto al punto B, sarebbe bastante a farla salire o per l'una, ovvero per l'altra strada fino all'orizzontale AH, che è l'alrezza dalla quale discende; ma però con moto ritardato, diminuendosi coll' ordine medesimo retrogradatamente per i gradi dell' accelerazione, sinchè salita in I avesse quel grado di velocità che prima aveva in D, o in E. Ma mettendo a conto la resistenza dell'aria, non è mai possibile, che ne' punti D, D, abbia la stessa velocità che in E, E, ma sempre qualche cosa di meno, e maggiore sará la differenza ne' punti del piano BC. Quindi è che l' Acqua arrivata in B, non sará bastante il grado di velocità acquistato a farla salire fino all'orizzontale AH; perche oltre la resistenza incontrata nella discesa AB dell'aria, e del piano inclinato, dovrà per risalire verso l'orizzontale AH incontrarne altrettanta

Che se a luogo di compire l'ascesa per la linea Bl, sia obbligata a rivoltarsi all'in giú nuovamente, come pel piano IK con qualche velocità residua di quella che aveva antecedentemente, tornerà essa nella discesa IK ad accelerarsi, come appunto se avesse scorso il piano IK prolungato all'in sù in M, e che scendendo da M in I avesse acquistato in I quel tal grado di velocità, che le restò nel cominciare a di-

scendere per IK

Se da un Lago esca l' Acqua, che debba scorrere pel piano inclinato AB (fig. 13), e l'Acqua nella prima sezione abbia l'altezza AC, e sia DE l'orizzontale per la superficie dell' Acqua del lago, è certo, che essendo l'Acqua in A nel primo punto della pendenza AB, non può avere altra velocità che quella dovuta all' altezza AF, o sia alla discesa DA, e la superficie dell' Acqua nella prima sezione in C avrà quella velocità, che è propria della discesa DC, o dell'altezza GC. Continuandosi poi il moto pel canale AB, ed accelerandosi in tutte le parti dell' Acqua, si disportà la superficie in una curva CHI, che anderà accostandosi al fondo AB, a misura dell'accrescimento, che avviene alla velocità. Onde in tal caso la velocità si desume più dall'accelerazione che dall'altezza

Egli è da notarsi, che l'Acqua cadendo perpendicolarmente, al principio, come si diceva, si assotiglia, procedendo ciò anche per motivo della pressione dell' aria, che lateralmente spinge le parti dell' Acqua verso l'asse della cadente medesima. Dopo qualche spazio della caduta, avendo acquistata, come si disse, velocità considerabile, vengono le di lei parti divise l'una dall' altra dall' aria inferiore, che resistendo al moto, s'insinua tra esse, e dispergendole, fa apparire, che invece di maggiormente ristringersi, piuttosto s'allarghino, e talvolta questa dispersione di particelle si va moltiplicando, che invece che la cadente conservi la sua figura, si trasmuti in una rugiada, o pioggia di minu-

tissime gocce

Non avviene la medesima cosa ne'piani inclinati, ove non mai, o rade volte,
ed in piccolissima quantità si diperde l'
Acqua in gocce, si perche ella è obbligata a stare fra le sponde, e tenersi unite al
fondo, e per conseguenza non esposta all'
azione dell'aria, e si ancora perche a motivo dell'inclinazione del piano non arriva
mai a tanta velocità, che la poc'aria, la
quale nel principlo del corso le osta, abbia forza di dividere il di lei corpo in più
parti, ma piuttosto l'aria sopra vi preme,
e coopera con la gravità dell'Acqua a tenerla unita in se stessa

Ridotta che sia l'Acqua all' equabilità, le dee restare impressa quella velocità, che ha acquistata antecedentemente nello scorrere pel suo piano; e questa regolarmente è maggiore, quanto è maggiore la declività di esso piano. Che se dopo qualche tratto di corso ritrovi tali impedimenti, che bastino a distruggere una parte della sua velocità, allora essa si diminuisce, e seguono nel canale quegli effetti di alzamento, che debbono succedere al rallentarsi del moto; ma cessati, ovvero oltrepassati gl' impedimenti, tornerà l' Acqua a riassumere i perduti gradi di velocità, fino a riacquistare quello, che è dovuto al pendio del piano, e al corpo dell' Acqua

dio del piano, e al corpo dell' Acqua

XIII Se l' Acqua scorra per due canali AB, AC, (fig. 14) de' quali la totale
pendenza sia eguale, ancorche l' uno sia
lunghissimo, e l'altro breve, le velocità
del moto saranno eguali, ma il più lungo
abbisognerà di maggior tempo per essere
trascorso; e i tempi sarano sempre in ragione delle lunghezze de' canali; e quelle
velocità sono eguali, che in doppio tempo, doppio spazio, e generalmente in tempo maggiore, spazio proporzionalmente
maggiore trascorrono

Se l'Acqua che scorre per AC faccia nel primo minuto secondo, a modo di esempio, una catena, nel secondo minuto tre catene, nel terzo minuto cinque catene, nel quarto minuto sette catene, ed arrivera al termine C. E intanto l'Acqua che scorre pel canale AB più lungo pel doppio, e però meno declive, nel primo minuto secondo scorrera solamente mezza catena, nel secondo minuto tre mezze, nel terzo minuto cinque mezze, e poi sette ec. Sicche ne' primi quattro minuti secondi avrà solo trascorsa la meta delle spazio dell'altro, ma nel quinto minuto ne passerà nove, poi undici, tredici, e quindici; di modo che in otto minuti secondi avrà scorso 64 mezze catene, o 32 catene, che fanno esattumente doppio spuzio in doppio tempo, ed in conseguenza eguale velocità. Onde non si potrà dire che nel più breve canale sia maggiore la velocità, perche equalmente potrebbe dirsi maggiore nel più lungo; maggiore nel breve al principio, nel lungo alla fine

Potrebbe forse farsi un'obiezzione, cioè, che quantunque sia eguale la velocità, essendo doppia la strada, dovrà farsi lo scarico dell' Acqua in doppio tempo nel canale più lungo, essendo che nel tempo che una porzione di Acqua si scarica per AB, scaricheranno due altre porzioni per AC. Si risponde, che questo accaderebbe, se dovendo per esempio scaricare diecimila palle, si facesse lo scarico di una palla per volta, siechè non si lasciasse andare la seconda, finche la prima non fosse condotta al termine, ne la terza se non iscaricata che fosse la se-

conda, e cosi tutte le altre; ed allora si farebbe certamente lo scarico delle diecimila pel canale più corto, nel tempo che per l'altro non sarebbero passate che cinque mila, e per esso vi vorrebbe doppio tempo a scaricarle tutte. Ma non avverrebbe la medesima cosa, se le palle senza intervallo si lasciassero andare l'una dopo l'altra; perche posto che nel canale corto AC stessero solamente palle cento, e nel lungo AB ducento, è vero che nel corto sarebbero scaricate cento, quando cominciasse il lungo a scaricarne, ma poi seguiterebbero egualmente ambedue, e nel fine l'avanzo di tempo sarebbe non di una metà, ma solo d'un centesimo, e di meno ancora, se maggior fosse il numero delle palle da scaricarsi. Ora lo scarico dell' Acqua si fa in queso secondo modo, e però pochissimo, o nessuno sarà il vantaggio del canale più corto

Tanto dovrà bastare per intendere, che la velocità dell' Acqua non deriva unicamente dalla maggior declività del canale, essendo che la mole dell' Acqua dissolvendosi, scorre spianandosi verso tutte le parti, e facendo le sue parti inferiori come un canale declive alle parti superiori, e sdrucciolando le superiori sopra le inferiori, acquistano il moto; onde anche in un piano orizzontale può benissimo scorrere l' Acqua,

siccome essa fa con un moto equabile, perche basta che si accresca un poco la pendenza della superficie superiore dell' Acqua. E cosi parimente è da stimare della tortuosità de' canali, le quali niente ritardano, o almeno impercettibilmente le acque. Quindi dovremo dedurre, che la velocita di un canale allora sarà maggiore, quanto più grande sarà il corpo dell' Acqua, che porterà, quando però la quantità dell' Acqua, che porterà, quando peró la quantità dell' Acqua non sia cagionata dal ricardamento del moto. E cosi pure dovremo stimare, che quanto minore sarà la larghezza del canale, e più profonda l'altezza, tanto maggiore sarà la velocità; perche il medesimo corpo d' Acqua s'eleva più in superficie. Ma in quelli canali, ne' quali la velocità procede non dal corpo dell' Acqua, ma dalla loro declività, quanto maggior larghezza avranno, tanto più diventeranno veloci ; e ciò perche in maggior larghezza absandosi la superficie dell' Acqua, viene parte di essa ad aver fatta maggior discesa, e perciò ad avere acquistati più gradi di velocità

f let u

### Misurare il Tempo.

Si pigli un filo AB (fig. 18.) lungo quattro palmi romani, a capo del quale sia appesa una palla di piombo di 2, o 3 onceste tenendola sopra l'altre estremo, si rimova il piombino dal suo perpendicolo AB circa un palmo BC, e si lasci andare libero, che farà molte andate, e ritornate, o sieno oscillazioni, passando e ripassando sopra il perpendicolo avanti che si fermi

Ora occorrendo misurare il tempo, che si consuma in qualche operazione, si debbono misurare quelle vibrazioni del pendolo, che si fanno mentre dura l'opera; e saran-

no tanti minuti secondi d' ora

### ANNOTAZIONE

Avvertasi, che quanto il pendolo è più lungo, tanto è più tardo nelle sue oscillazioni; onde si è presa presentemente la misura giusta della sua lunghezza di palmi 4, per fare che ciascuna oscillazione misuri esattamente il tempo di un minuto secondo. Pertanto volendo abbreviare il tempo delle oscillazioni, bisogna accorciare il pendolo, tenendo per regola, che le lunghezza de'pen-

doli sono in ragione de' quadrati de' tempi. Per modo di esempio, volendo che il tempo di una oscillazione di un pendolo sia doppio della vibrazione del pendolo AB, bisogna che la lunghezza di AB sia quadrupla della lunghezza dell'altro; ed al contrario nel tempo che AB fa tre vibrazioni, un'altro pendolo che sia nove volte più lungo di AB, ne farà una

## PROBLEMA II.

# Esaminare la velocità dell' Asqua

Egli è da tener conto per quanto spazio di tempo si trasporti dalla corrente una
palla di legno che galleggi in un determinato tempo; come a modo di esempio in
50 vibrazioni di un pendolo; e si stimera
essere più o meno veloce una corrente, per
rispetto ad un'altra corrente, qualora la
palla di legno scorrendo per un determinato spazio della medesima, si facciano in
questo tempo più, o meno vibrazioni

## IN ALTRO MODO

Da sponda a sponda della corrente, si tenda ad angoli retti una corda, alta sopra R la superficie dell' Acqua circa due palmi, e la quale sia divisa in tre stazioni egualmente distanti con tre segni distinti X,Z, Y, (fig. 16) ovvero a luogo della corda, essendo il canale stretto, si porrà un ponticello di tavola

Abbiasi dipoi l'istromento d'ottone, o di legno ABC, che consiste in una squadra col suo quadrante ABC, partito in 90 gradi. Al suo lato più corro AC sia fermato nel buco D fatto a traverso del lato AC il capo d'una funicella di seta cruda, la quale con un nodo vi sia assicurata, e che sia lunga tanto che basti per immergerla nel canale; e all'altro capo si leghi all'anello di una palla F fatta di legno ben secco, e pesante, di diametro due once in circa, e che alla parte opposta dell' anello abbia il foro GH impiombato. Similmente al centro A del quadrante si faccia un piccolo foro, da cui, mediante un sottil filo di seta, penda il piombino al

In tal guisa preparato l'istromento, in ciascuna divisione fatta nella sopraccennata corda in X, Z Y, s' immerga la palla F, è s'inclini l'istromento in modo che la funicella combagi col lato più lungo AB; e tenendo il piano di esso istromento a piombo, si osservi qual grado segni il piombino Al; perche l'arco compreso fra questo

grado ed il punto E dinoterà l'angolo del-

la velocità dell'acqua

Se, per modo di esempio, gli angoli delle tre immersioni sieno di gradi ic in Z, di gradi 8 in X, e di gradi 7 in Y, sommati questi insieme, e la somma 25 divisa pel numero delle stazioni, cioè per 3, dará gradi 8, e minuti 20 per l'angolo medio della velocità

Da questa operazione si dee comprendere, che se in un canale di eguale altezza e larghezza ad un'altro canale, l'Acqua col suo moto spingesse la palla per gradi 8, e minuti 20, ambedue questi canali scaricherebbero in egual tempo eguali quantità d' Acqua

## PROBLEMA III.

Date due canelle l'una maggiore, e l'altra minore, fare che l' Acqua che passa per la maggiore sia quadrupla di quella che passa per la minore in tempi eguali

Perche le canelle maggiori scaricano più Acqua del giusto in comparazione delle minori, atteso che l' Acqua si ritrova impedita dalla circonferenza della canella, R 2

egli è necessario, che non solo il vano, e la misura della capella maggiore sia quadrupla della canella minore, ma anche dee essere quadruplicato l'impedimento; Ora nel caso presente, è vero che è quadruplicato il vano, e la bocca della canella, ma non è quadruplicato l'impedimento; anzi è solamente duplicato, mentre la circonferenza della maggiore A (fig. 17) è dupla della circonferenza della canella minore B, perche quella contiene otto parti, e questa quattro

Pertanto si dovrà in primo lnogo esaminare quanta copia d'Acqua scarica la canella B minore in un determinato tempo, cioè quanti barili in un'ora, e poi andare allargando e stringendo la canella A maggiore, tanto che scarichi quattro volte più

della minore nello stesso tempo

Sarà però necessario, che queste canelle sieno accomedate al bottino in modo, che sempre il livello dell' Acqua del bottino rimanga ad un determinato segno sopra le canelle; altrimenti le canelle getteranno ora maggiore, ed ora minore quantità d'acqua

#### ANNOTAZIONE

La contemplazione del presente problema può avvertire gli Architetti, che qualora debbono fabbricare un Ponte di più archi sopra di un Fiume, debbano non solo considerare la larghezza ordinaria del Fiume, ma anche gl'impedimenti degli archi, Perche posto che la larghezza del Fiume sia di canne 40, e il Ponte abbia quattro archi, non sará sufficiente, che la larghezza delli quattro archi presa insieme sia di canne 40; perche si dee considerare, che l'Acqua nel passare il Ponte trova otto impedimenti, radendo due sponde per arco

## PROBLEMAIV

Proposte due bocche de' canali A, e B, (fig. 17) delle quali la maggiore A abbiail valore di 32 palmi quadiati, e la minore B di otto palmi; esaminare la proporzione che ha l'Acqua che passa per A a quella che passa per B

Fgli è non solamente da aver riguardo alle bocche de' canali, ma anche alla velocità delle Acque. In caso che le velocità sieno eguali, l'Acqua che passa per A a quella che passa per B ha l'istessa ragione che la bocca A alla bocca B. Ma se le velocità saranno diseguali può essere che le dette bocche mettano eguale copia d'Acqua in tempi eguali, e pcò essere ancora, che la maggiore scarichi maggior co-

pia d'Acqua; e che la minore scarichi più

Acqua della maggiore

Si esamini pertanto la velocità dell' Acqua (probl. II.) delle bocche A, B; e facciasi poi, come la velocità A alla velocità B, cosi 8, ad un'altro numero, che sará 4. E' manifesto, che la quantità dell' Acqua che passa per la bocca A è a quella che passa per la bocca B, come si stà la proporzione di 8 ad 1; essendo tal proporzione composta della proporzione di 32 ad 8, e di 8 a 4; cioè della grandezza della bocca A alla grandezza della bocca A alla grandezza della velocità per A alla velocità per B. Fatta questa considerazione si dee ristringere la bocca che scarica più Acqua del giusto, ovvero allargare l'altra che ne scarica meno, come tornerà più commodo nella pratica

32: 8: 4

#### ANNOTAZIONE

Se in un canale sia fatta una macchina ABCD, (fig. 18) o di pietra, ovvero di legno, composta in modo, che due lati di essa AB, CD, o sieno le due sponde, stieno poste ad angoli retti nell' estremità d'un terzo lato, o sia fondo BC, il quale viene assettato al fondo d'un canale, parallelo all'orizzonte, in modo che tutta l'Acqua che scorre per esso canale, rimanga scoperta; e asciutta affatto la superficie superiore di esso fondo, e non vi resti sopra l'Acqua morta, questa tal macchina si chiama regolatere

## PROBLEMAV

Dato un canale d'Acqua, la larghezza del quale passi per un regolatore che sia di palmi 3, ed abbia di altezza palmi uno misurare la quantità dell'Acqua che passa pel regolatore in un dato tempo

S'intesti il canale, sicche non resti punto d'Acqua per l'intestatura; indi si pongano alla ripa del canale nelle parti sopra
il regolatore tre, o quattro, o cinque canne ritorte, o sieno sifoni A, B, E, (fig.
10) di eguali diametri, e nella stessa linea orizzontale, più o meno, secondo che
la quantita dell' cqua che scorre pel canale, in modo che bevano, o cavino fuor
del canale tutta l'Acqua che porta; e allora si conosce che i sifoni ingojano tutta
l'Acqua, quando vedremo, che l'Acqua
all'intestatura non si alza più, ne si ab-

bassa, ma si mantiene sempre nel medesimo livello CD

Indi coll'istromento da misurare il tempo (probl. 1.) si esamini la quantità dell' Acqua che esce ad uno ad uno di quei sifoni nello spazio di 20 vibrazioni, o sieno 20 minuti secondi, e poi raccolta tutta la somma insieme, diremo, che tanta è l'Acqua che corre, e passa pel regolatore nello spazio di 20 minuti secondi

#### ANNOTAZIONE

Tra le macchine più semplici che si adoperano per cavar fuori l'Acqua, si ripongono i sifoni, i quali consistono in una canna ritorta ABC, (fig. 20) di cui un lato sia più corto, 'e l'altro più lungo. Avviene pertanto che immergendo il lato più corto BA dentro l'Acqua, e dalla bocca C della parte lunga BC, che rimaner dee fuori dell'acqua, l'uomo col suo fiato estraendo l'aria dal sifone, ascendera l'acqua in B, e indi precipiterà per la bocca C. Imperciocche la colonna d'aria EF di egual grossezza del vacuo della canna del sifone, in tal maniera si equilibra coll'acqua dentro la canna ABC, che circa 33 piedi di Parigi di questa possono cquiponderare colla gravirà della colonna d'aria

FF; e perciò l' Acqua de' sisoni, e delle trombe, se non è impedita, si alza sino a questa altezza di 33, piedi, e non più

Anche le trombe sono macchine addatte a cavar fuori le Acque, e si fanno ditre costruzioni diverse. La prima maniera di costruirle consiste, che la tromba prenda forma di una canna ritorta, nella cui bocca A fig. 21.) entri lo stantusso B, il quale si passa muovere su e giù, mediante un manico ritorto. L' Acqua entrando nella tromba per i buchi C, mentre viene premuta dallo stantusio, entra per l'animella D, fatta di cuojo doppio, la quale liberamente si apre, e si serra ad ogni movimento dello stantuflo. Serrata ch'ella siasi, l'Acqua ch' é entrata in DE non potrà più discendere. E di nuova movendo lo stantutto su egiù, entrerà nuova Acqua in DE; e questo movimento replicandosi piú volte, l'Acqua escirà dalla bocca F, cadendo nel suo ricettacolo

L'altra costruzione è fatta cosi. Mentre si tira in su lo stantusso A (fig. 22.) si vuota tutta l'aria della tromba BC, e quindi la colonna dell'aria esterna EF si equilibra coll'Acqua, che sale dentro la tromba, ed entra per l'animella C, che si apre. Rimandato in giù lo stantusso preme tutta l'Acqua che è in BC; allora l'animella C si chiude, e l' Acqua compressa escirà dall'altra animella B addattata nel centro dello stantusso, e verrá gettata suori dalla canella D

La terza tromba à composta di due animelle C, D, e mentre si tira in su lo stantusso A, (fig. 23) l'aria equilibrandosi coll' Acqua entra nella tromba EC, ed alzando l'animella C passa in CF. Calandosi dipoi lo stantusso si preme l'Acqua FC, e l'animella C chiudendosi, si aprirà l'altra animella D, per cui l'Acqua passa ad escire dalla canella B

## PROBLEMA VI

Dato un canale d' Acqua, che non sia più largo di palmi 20, e l'altezza viva dell' Acqua non sia meno di palmi 5, misurare la quantità dell'Acqua, che scorre pel dato canale in un dato tempo

Addattisi nel canale un regolatore, che sia di palmi 5. Dipoi sia l'Acqua divertita con un piccolo canale largo tre o quattro palmi. È si misuri l'Acqua che scorre per esso canaletto, (Probl. V) e insieme si osservi minutamente per quanto si sarà scemata l'altezza viva del canale maggiore, mediante la diversione fatta dal piccolo canale, che

sia di palmi 4. Ciò fatto si moltiplica l'altezza viva del canale maggiore, palmi 5, in se medesima, e fa 25; e si moltiplichi pure l'alrezza viva del canale minore in se medesima, che fa 16. Detratto il quadrato minore 16 dal quadrato maggiore 25, la differenza sarà 9; e questa differenza 9 si starà al maggior quadrato 25, con quella medesima ragione che si sta l'Acqua del canaletto divertito all' Acqua del maggior canale. E perche l'Acqua che scorre pel canaletto è nota pel Problema antecedente, ed essendo noti i termini della proporzione, sarà anche nota, usando la regola del tre, la quantità dell' Acqua che scorre pel canale grande

Ora se si ritrovi che, la quantità dell' Acqua che scorre pel canaletto sia per modo di esempio barili 100 nello spazio di 15 minuti secondi, è manifesto, che l'Acqua che scorre pel canale grande nel medesimo

tempo sarà circa barili 278

Se 9 mi da 25, cosa 100?

25 500 200 9 | 2500 | 277  $\frac{7}{9}$ 

# Distribuire le Acque di un canale.

Si esamini la velocità dell' Acqua del canalé (*Probl. II.*) ed avuto l'angolo della deviazione, si riconosca l'inclinazione del canale di detta deviazione, affine di avere la volocità corrispondente a' gradi dell'an-

golo di deviazione

Per facilitare l'uso di questa operazione si danno nella Tavola seguente tutte le velocità corrispondenti fino a gradi 70, perche più oltre non accade mai che possa accrescersi l'angolo di deviazione. Essa Tavola si è calcolata co' numeri prossimi, e quei numeri che hanno unito il segno, mostrano che sono di qualche frazione mancanti; e per il contrario quei numeri che hanno unito il tegno + denotano che sono un poco eccedenti; ma tali difetti non turbano sensibilmente il calcolo, cosicche si possono prendere per veri senza timore d'ingannarsi

|    |        |    |      |     |      | 33 |
|----|--------|----|------|-----|------|----|
| 1  | + 41   | 25 | +216 | 49  | -339 | -  |
| 2  | - 50   | 26 | +221 | 50  | -345 |    |
| 3  | 1 - 72 | 27 | +226 | 51  | -351 |    |
| 4  | + 84   | 28 | -230 | 52  | +358 |    |
| 5  | - 93   | 29 | +236 | 53  | -354 |    |
| 6  | -102   | 30 | -240 | 54  | +371 |    |
| 7  | +111   | 31 | -245 | 55  | +378 |    |
| 8  | 1-118  | 32 | +250 | 56  | +385 |    |
| 9  | +126   | 33 | +255 | 57  | -392 |    |
| 10 | +133   | 34 | +260 | 50  | -400 |    |
| 11 | +139   | 35 | -264 | 59  | +408 |    |
| 12 | +146   | 56 | -269 | 60  | -416 |    |
| 13 | -152   | 37 | -274 | 61  | +425 |    |
| 14 | +158   | 38 | -279 | 62  | +434 |    |
| 15 | -:63   | 39 | +285 | 63  | +443 |    |
| 16 | -169   | 40 | -289 | 64  | -452 |    |
| 17 | +175   | 41 | +295 | 65  | -463 |    |
| 18 | -180   | 42 | -300 | 66  | +474 |    |
| 19 | -1S5   | 43 | -305 | 67  | -485 |    |
| 20 | +191   | 44 | +311 | 68  | -497 |    |
| 21 | +:96   | 45 | -315 | 63  | -510 |    |
| 22 | -201   | 46 | +322 | 70) | -524 |    |
| 93 | -206   | 47 | +328 |     |      |    |
| 24 | -211   | 48 | -333 |     |      |    |

Posto adunque, per modo di esempio, che l'angolo della deviazione sia stato ritrovato essere di gradi 6, e minuti 40, si prenderà dipoi l'esatto scandaglio della sezione del canale ACB, (fig. 23) scandagliandolo con eguali intervalli, e col maggior numero possibile di scandagliate, e sommate insieme tutte le misure, sia partita la somma pel numero di esse scandagliate, e si avrá l'altezza media, o ragguagliata di detta sezione in palmi, e once; e sia palmi 6, e once 4

Indi prendasi la larghezza del canale AB, che sia di palmi 20, e si moltiplichi coi palmi 6. 4. ed il prodotto sarà 127 in circa; cioè palmi quadrati, o quadretti d'Acqua che porta il canale. Ma perchè da molte sperienze fatte in un canale sgombrato da ogni impedimento, l'Acqua dee camminare in tal modo, che in un' ora faccia 1000. passi geometrici, e quest' Acqua dee essere considerata essere un prisma, che abbia tanti quadretti d'Acqua, per quanti quadretti contiene la sua base, che è la sezione del canale; bisogna dunque esaminare, se nel decorso di un' ora darà la velocità i 1000 passi stabiliti

Abbiasi pertanto una palla di cera di duc

once di diametro, e pongasi nel (1) filone del canale; e per la quasi simile gravita specifica della cera, e dell' Acqua restera la maggior parte sommersa, ed osservisi con orologio per 10, o 20 minuti il moto reale del canale, e faccia per esempio in 10 minuti 150 passi geometrici. Per sapere quanti ne farà in in un'ora, si dirà. Se 10 minuti fanno 150, che faranno minuti 60? e ne verrà 900, che sarebbe il numero de'passi geometrici che farebbe l'Acqua in un'ora. Ma perche non da i 1000 passi stabiliti in un'ora, è dunque da trovarsi questa differenza così

Si moltiplichino i 1000 passi che dovrebbe fare per la larghezza AB palmi 20, ed il prodotto sarà 20000. Similmente si moltiplichino i passi ritrovati nella sezione ACB 127, e ne verrà il prodotto 114300, il quale si dee partire pel prodotto 20000, e ne verrà 5 \frac{2}{3}, che sarà la nuova altezza ragguagliata del canale, la quale moltiplicata per la larghezza AB20, rende 113, che sara il vero numero de' quadretti d'Acqua che porta il canale, con differenza di 14 quadretti di meno di quello che portava l'ordinaria pratica

<sup>(1)</sup> La corrente più veloce delle acque del canale de chiama filene, ed anche via dell'acqua

Sia pertanto da deviarsi dal canale ACB per uno, o più condotti una porzione d'Acqua tale, che non dimagri soverchiamente la corrente, e non ne levi maggior porzione del dovere, e sia essa porzione stabilita di 6

quadretti d'Acqua

Facciasi il regolatore alterabile largo palmi 6, perche sei debbono essere i quadretti, ed alto palmi uno, e perfezionisi il condotto, e vi si dia l'Acqua, la quale vi cammini per qualche tempo. Dipoi si rettifichino le misure, che furono abbozzate,

nella seguente maniera

Si esamini l'angolo di deviazione della nuova bocca, che sia per esempio di gradi 5, al qual numero corrisponde nella Tavola il 93, il quale sia moltiplicato dall' altezza di essa bocca palmi 1, cioè dall' unltà; e farà pure 93, e questo prodotto si moltiplichi pel numero esprimente i quadretti reali che

porta il canale avanti la deviazione, che è

113, e farà 10509

Si moltiplichi la quantità ritrovata in prima de' quadretti 127 colla trovata velocità 108, ed il prodotto 13716 si moltiplichi pel numero 6 de' quadretti da estraersi, ed il prodotto sarà 82296, e partito cotesto numero pel numero 10509, ne verranno palmi 7, once 10 per la misura alla quale si dovrá ridurre la nuova bocca

## ESEMPIO SECONDO

Pongasi che la velocità media della bocca superi quella del canale principale, e sia di gradi 9, al qual numero nella Tavola compete 126. Conservando le medesime cose si fará il calcolo come segue. Onde si vede, che basterà che la bocca sia larga palmi 5, e once 2, invece di 6, per avere la quantità d'Acqua ricerca ta 14238 | 82206 | 5

| 5 | 120        |
|---|------------|
|   | 126        |
|   | 113        |
|   | 378<br>126 |
|   | 126        |
| S | 14238      |

E' pure palese il modo, col quale si può togliere qualunque altro corpo d' Acqua dal medesimo canale, perche basterà mutare i numeri, che lo esprimono ne' calcoli sopraposti, ed il Perito non dee levarsi dalla sua pratica nella prima estrazione, ma solo aggiustare le misure nella rettificazione, che se gli rende necessaria dopo che l' Acqua si sarà bilanciata nel condotto

Resta da avvertire, che siccome i canali, secondo la maggiore o minore profondità hanno più e meno (1) velocità; per questo, quando nel calcolo fondamentale viene supposto, che l'Acqua debba fare un miglio di cammino in un dato tempo, bisogna anche attendere a' divarj della velocitá, la regola de' quali sarà, di crescere un 10 per 100 di più, se l' Acqua è di

<sup>(1)</sup> Le acque libere de fiumi hanno diversa velocità, ed ognuna delle perpendicolari della stessa sezione, perche le patri superficiali possono avere una velocità apparentemente considerabile, le più basse un poco meno; quelle di mezzo molto più, e le vicine al fendo ( prescindendo dalla resistenza ) anche più; ma in realtà (mettendo queste a conto ) qualche cosa meno quelle del mezzo. I moderni Idrostatici vogliono le velocità nelle diverse perpendicolari della sezione parabolica de' fiumi in ragione subduplicata delle altezze delle medesime

corpo più di sei quadretti; sicche in simili casi deesi anche levare 10 per 200; di nulla se l'Acqua è dai 6 alli 3. Di un 10 per 100 di meno se l'Acqua è minore di tre quadretti. In tutti i numeri, ne' quali s' è supposto che quello di 1000 passi geometrici moltiplichi, o divida qualche altro numero, bastera sostituire il 900, o il 1100, secondo l'esigenza, e si avranno prossimate le desiderate quantità

Egli è anche da avvertirsi, che siccol'Acqua del canale corre più lentamente alla superficie, e più velocemente accostandosi al fondo; cosi è da badare, che per prendere esattissimamente l'angolo della velocità col quadrante sopradescritto, si facciano fare alla palla in ciascuna stazione, per lo meno, tre immersioni; e ciò si puó eseguire tenendo fermo sempre nel medesimo luogo della stazione il quadrante, e solamente allungare la funicella a cui sta at-taccata la palla, in maniera però, che tali allungamenti sieno sempre di eguale misura

#### AVVERTIMENTI

I Nel deviare l'Acqua da un canale è necessario prima superare in qualche maniera la forza colla quale esso corre per l'alveo, acciocche possa prendere strada diversa

Il Non è sicuro il fare la sola incisione dell'argine, attesa la facilità con cui
sono gli argini corrosi dall'Acque; è necessario fortificare le parti laterali dell'incile
con fabbrica di muro, e di costruzione simile a quella che si pratica nelle chiaviche, che servono agli scoli, alla quale applicandosi cataratta di legno, queste potran
servire per regolare l'introduzione dell'Acqua

III In tempo che l'Acqua è bassa, bisogna che le soglie di queste chiaviche restino inferiori al pelo basso del fiume; ma in tempo di piena si debbon fare più alte

IV Le bocche de canali devianti si assegnino in luoghi, ne'quali il filone cammina parallelo, ed in mezzo all'una, ed all'altra ripa

V Che i centri di tutte le bocche sieno egualmente disposti sotto la superficie

dell'acqua

VI Che la superficie della carena sia al possibile sempre nello stato medesimo, o che alzandosi, o abbassandosi, si conser-

vi parallela al pelo antecedente

VII La distribuzione perciò si farà supposto il pelo nella sua maggior bassezza. S'elegga una misura invariabile, alla quale abbiano ad essere tutte le bocche dell'erogazione ragguagliate; e dovendosi maggior copis d'acqua all'uno che all'altro, se gli assegnino più bocche separate nella dovuta proporzione, le quali s'uniscono poi, se cosi si vuole, in un canal solo dopo la distribuzione

VIII. Che i canali che ricevono l' Acqua delle dette bocche sieno tutti della stessa lunghezza, larghezza, e pendenza, ed egualmente lisci internamente. Per canale s'intende il (1) tubo che sta applicato al foro della bocca

IX I regolatori abbiano una certa determinata pendenza, almeno per il tratto di alcune centinaja di pertiche. Questo pendio

è di 4 once per 100 pertiche

X Ma l'effettiva misura consiste nella quadratura dell'area. Once 144, finno il palmo, o 'l piede quadrato, che vien detto quadretto. L'oncia vien divisa in 12 parti dette punti, o linee. Un quadretto porta, secondo l'ordinaria determinazione, once 12 d'Acqua, e 12, punti un'oncia

XI. Se fatta la bocca, o regolatore della prescritta misura essa assorba più Acqua

<sup>(1)</sup> Il tubo dee essere piuttosto circolare, che di forma quadrata, perche il circolare la una superficie minore sotto la stessa capacità

del dovere, vi si colloca un secondo regolatore, o più d'uno in una tal distanza dal primo, perche moderino il corso, e bilancino l'Acqua. Cotesti regolatori si chiamano briglie

XII Basta per la pratica, che l'area occupata dall' Acqua sia d'egual numero di palmi, o piedi quadrati, non importando se sia più alta, più bassa, più stretta &c.

XIII La direzione dell' imboccatura sia più a seconda che si può del corso del fiume, e che cammini per 20, o 30 pertiche parallele ad esso. Il sito da impiantare il regolatore è dai diciotto alli ventiquattro piedi di dentro del canale di deviazione

XIV À misura del numero de' quadretti, che si vogliono deviare si tien largo il regolatore, quando però l'Acqua ordinaria si alza nel condotto un piede; onde per estrarre cinque quadretti si tien larga la boc-

ca piedi cinque

XV Se saranno due fiumi di eguale larghezza, e profondità, e simili l'uno all'altro; cioè eguali di profondità, e di corpo d'Acqua, di eguale caduta, e paralleli, i quali scorrino, e sbocchino separatamente al mare; sarà la somma delle loro larghezze maggiore di quella che avrebbero, se uniti insieme corressero dentro un solo alveo

XVI Perche la resistenza di due fiumi, come impedita da quattro sponde, e uniti che fossero in uno, non patisce che la resistenza di due sponde, la quale si rende minore nel luogo del filone, le desposizioni si faranno alle ripe, e la larghezza dell'alveo vi renderà minore

### CONCLUSIONE

I Due sono le cause immediate della velocità dell'Acque de' fiumi. 1. la declività dell'alveo. 2. l'altezza viva del corpo dell'Acqua, o per dir meglio; l'accelerazione del moto acquistatata nel discendere per l'inclinazione dell'alveo, e la celerità dovuta alla caduta dell'altezza viva della sezione sino alla parte d'Acqua da essa resa veloce

Il Dette due cause non operano unite, ma solo per ragione della prevalenza, di modo che, se più vale l'accelerazione del penpio, che l'altezza viva dell'Acqua; a quella, non a questa deesi la velocità; è cosi

pel contrario &c.

Ill Che nella medesima sezione, ma non nella medesima parte dell' Acqua può aver luogo l'una e l'altra di dette cause nello stesso tempo, di modo che una parte riconosca la sua velocità dall'altezza dell'Acqua l'altra dal pendio dell'alveo.

IV Che ne' fiumi di poca velocità ha luogo, per la maggior parte, la velocità nata dall'alrezza deil' Acqua, ed in quelli che hanno molta caduta, può aver luogo questa più che l'altezza, in renderne l' Acqua veloce; ed in qualche caso può operare la sola caduta

V Che la velocità della superficie dell' Acqua è sempre effetto della declività di essa, e ne' canali orizzontali anche della viscosità che si trova fra le parti dell' Acqua

VI Che nella misura delle Acque correnti si dee fare in modo che tutta la velocità dipenda dalla sola altezza; il che si
può ottenere abbassando delle cataratte sotto la superficie dell'Acqua, che l'obblighino
ad elevarsi, e ad accrescere le velocità inferiori, se ve ne sono, provenienti dall'accelerazione. Dal che si può dedurre; che i
fiumi, i quali non hanno sensibile declività,
tanto saranno più veloci, quanto maggiore
sarà il corpo d'Acqua che porteranno, supposta in essi eguale la larghezza dell'alveo;
oppure quantò sarà maggiore l'altezza viva
di essi

VII Che i fiumi, i quali portano eguale quantità d' Acqua, quanto saranno più ristretti, saranno anche tanto più veloci; e quanto più larghi, tanto meno veloci VIII Acciò un fiume corra al suo termine non è necessario, che il suo fondo abbia alcuna declività, ma basta che la superficie della posta sia qualche poco più alta
di quella del luogo, al quale esso ha da terminare il suo corso; e che quinto è maggiore il corpo dell' Acqua, tanto maggiore
dee essere la differenza predetta di altezza

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Del condottare l'Acqua per tubi, e del modo di derivarla dalle conserve in data quantità

e difficoltà che vi hanno sul determinare la resistenza di cotesti tubi sono troppo interessanti; ed assai più grandi sono le difficoltà nel determinare le misure delle Acque che si derivano dalle conserve; e queste non si debbano tacere. Si fanno i tubi di piombo, di terra cotta, e di altre materie, ed anche di legno; ma questi hanno corta durata. Talluni, per impoverire gli erari delle città gli hanno progettati di pietre marmoree forate a bella posta dagli scarpellini

I tubi di piombo, alcuni si fondono da' piombisti, ed altri si accartocciano dalle. lastre di piombo in tondo sopra de' cilindri di legno, indi si saldano secondo l'arte. I primi sono di durata per condottare le Acque, e de' secondi se ne fa uso per la diversa distribuzione delle acque, dopo che

sono state scaricate nelle conserve

Que' tubi di terra cotta, che si fanno nelle fornaci de' vasaj, vogliono essere vetriati di dentro, per lo meno, e non sarà superfluo il farlo anche al di fuori. Eglino abbiano gli estremi, l'uno più risttetto dell' altro, cosicche il primo entri nel secondo per once sei, col suo incastro. Si fanno lunghi circa tre palmi, e di giorno circa due once fino a sei, in corrispondenza della quantità dell' Acqua che debbono recare. Non debbono essere meno grossi del sesto del diametro del loro giorno. Si serrino dipoi le commessure con calce viva stemperata con olio di lino, mesciandovi della bombagia, o della minutissima lana. Cotesta costruzione è di poca spesa, ma è soggetta a molti infortunj

A favellare su della grossezza de' tubi di piombo, dirò, che ella si appoggia su

di tre teoremi

1. Che le Acque, che cadono da differenti altezze in un medesimo tubo, fanno

forza in ragione di queste altezze

Il L'Acqua che cade da una medesima altezza per tubi differenti di diametro, fa forza contro questi tubi in ragione de' loro diametri

III Le forze che bisognano a' tubi per resistere alla loro rottura sono come i quadrati delle loro grossezze

Da cotesti teoremi se ne desumono tre

.

regole

1 Ci dee essere nota l'(1) altezza dell' Acqua; e da questa, determinata che siasi, il tubo varia in grossezza, in proporzione che variasi il giorno del suo diametro; come si deduce dal II, e III teorema

Il Mutandosi l'altezza dell' Acqua, e non mutando il diametro del tubo, si dee mutare anche la sua grossezza, ch'ella sia, cioè, in ragione delle radici delle altezze, come si deduce da teoremi I, e III

<sup>(1)</sup> Egli è fuor di dubbio che per l'altezza dell'acqua qui s'intende quella misura che si prende dalla livellazione, e che può darsi, che in una lunghissima estensione accadendo varietà di altezza, quivi i tubi debbansi anche variare nella loro grossezza. La forza dell'acqua non tanto agisce ne' tubi nelle discese, quanto nelle vallate, eve utta in modo da far crepate i tubi; e disse bene Vitruvio ( l. 8. c. ult. ) che in queste vallate si dovessero fare gli sfiatatoj. La sezione d'un tubo vi do, qual' era nell'antico acquedotto della nostra città di Perugia. Fa meraviglia, che la luce del tubo sia eccentrica col circolo esteriore di esso ( Tav. V. fig. 25) Il diametro della luce è once 2, e min. 3 del palmo romano. La parte più grossa del piombo è once 1, e m. 3 1 e la più sottile è di min. 4. Egli era un tubo della prima edificazione, ed in numero di 68 ne furono trovati nel bottino alla salita del ponte di Oddo. A mio credere un tubo così fatto che colla parte più grossa si ristasse sul suolo, poteva col suo peso mantenersi in paro nel giusto livello; altra ragione non ne saprei addurre

49

ed insieme il diametro del tubo per cui ella esce; la grossezza di esso si ha con quest'analogia (Teor. II, e III) Come il prodotto d'un' altezza A pel diametro d' un tubo B, è al prodotto dell'altra altezza C pel diametro dell'altro tubo D; così il quadrato della grossezza del primo tubo B è al quadrato del secondo tubo D. Il primo antecedente, ed il primo conseguente di questa analogia debbono dipendere dallo (1) sperimento, per ottenere la soluzio: ne del problema

Intorno il derivare con tubi o cannelle l'Acqua dalla conserva, si dee intendere, che se l'Aqua escirà da un'apertura dell'oncia, ella sarà sempre un'(2) oncia solida d'Acqua che sará escita, o che ella esca lentamente, o con qualsisia velocità; onde ella potrebbe escire con una velocità tanto

<sup>(2)</sup> Lo sperimento, si riporta dal Varignoni ( Moto e misura dell'acque correnti pag. 123 ) La soluzione del problema veggasi alla nota (1) della pag. 140 del temo II del nostro Vittuvio tradotto in Italiano

<sup>(2)</sup> Veggasi in Frontino la nota (2) all'articole LXIV

grande, che per una medesima apertura darebbe Acqua anche cento volte maggiore in

breve spazio di tempo

Gli distributori d'Acque, o sieno i fontanieri, per cavare giustainente la quantità delle Acque, debbono prima conoscere il perpendicolo lineare dell' Acqua sopra l'apertura da cui l'Acqua derivano. E su di questo si dee osservare, che questo perpendicolo è tanto minore, quanto maggiore è stata la siccità della stagione, la quale diminuisce considerabilmente l' Acqua negli acque-dotti, e nelle conserve. Perche l'oncia cubica d'Acqua contiene 1728 linee cubiche, o punti che si dicano, supporremo, che a determinare precisamente la quantità d'una linea d' Acqua sia il perpendicolo lineare di quattro, o di sedici linee (1). E perche la quantità delle Acque escite in tempi eguali da aperture eguali sono come le radici delle altezze, ovvero le altezze sono come i quadrati di queste quantità d'Acque; e conoscendosi per esperienza, che in un minuto secondo escono 20 gradi d'Acqua per un'apertura lineare, sopra cui l'Acqua appena alcun poco sia elevata; egli riman palese, che nello stesso spazio di tempo esciranno

<sup>(1)</sup> Avvertasi, che qui s'intende il piede di Parigi

40 grani d'Acqua, se l'altezza del perpendicolo sia di 4 linee sopra l'apertura; e che n'esciranno 80 (1) grani, se cotesto perpendicolo sia di 16 linee; e così seguitando, egli sarà manifesto; che da un'apertura d'un'oncia, sopra cui l'Acqua appena si alzi alcun poco, esciranno in un minuto secondo grani 11520; e che se vi abbia il perpendicolo di 25 once, n'esciranno nello stesso spazio di tempo grani 57600, cioè once di libra 100, o sieno libre 8, ed un terzo

Che se poi si avesse a formare una cannella dell'apertura di due once, egli è da
intendere, che essendo stata determinata l'
oncia cubica per misura dell'Acqua, dovranno parimente intendersi essere le due once
di figura cubica. Per ottenere un diametro,
dalla cui apertura escano due once cubiche,
fa uopo qui cercare due (2) medie proporzionali tra due altre linee date, l'una delle
quali sia il diametro della cannella d'un'oncia, e che l'altra linea sia il doppio di questa; cioè in ragione di quanto si dee ingran-

<sup>(1)</sup> Una linea cubica d'acqua pesa grani 1/4 + 1/1, dunque tre linee cubiche pesano circa un grano. Un grane è la 576 parte d'un'oncia

<sup>(2)</sup> Veggasene la nostra Geometria pratica tom. II;

dire il diametro della cannella, e la minore delle due medie trovate sarà il diametro della cannella, dalla quale escono due once d'Acqua. E già s'intende, senza che si dica, che volendo le cannelle di maggior diametro si debbano sempre cercare le due medie pro-

porzionali

A ridurre l'apertura quadrata di coteste once cubiche, volendosi fare la bocca della cannella circolata; bisogna dividere il lato d'esso (1) quadrato in ventidue parti eguali, ed aggiungendovene a questo lato altre sette delle medesime parti, si cerchi tra essette delle medesime parti, si cerchi tra esse 22, e 7 la media proporzionale, perche essa sarà il raggio d'un circolo, il quale sarà prossimamente eguale al quadrato della bocca d'essa cannella

Egli è però di necessità, che tutte le cannelle delle conserve, che debbono distribuire le Acque, sieno di qualunque grandezza, dovranno disporsi col loro centro in una medesima linea orizzontale sotto il pelo dell' Acqua (probl. III. ed avvert. V.)

Intorno poi i getti dell'Acqua delle cannelle in alto, che zampilli si chiamano, riguardando cotesti in se medesimi, egli è ve-

<sup>(1)</sup> Veggasi la citata Cometria pratica tom. I , pag. 160

rissimo, per le regole dell'Idraulica, che l' altezza de' getti d'Acqua verticale è eguale in se stessa al perpendicolo dell'Acqua; ma

vi hanno alcuni impedimenti perche ella non

sia

Il primo impedimento è quello dell'aria che vi fa resistenza. Il secondo, che proviene dalla divisione dell' Acqua, che urtando con velocità nell'aria, ella si viene a dividere in particelle. Il rerzo, che essendo l' Acqua spinta nel principio con maggiore velocità (XII. sup.) che al fine, le gocce inferiori urtando le superiori, l'Acqua ne resta diminuita. Il quarto impedimento nasce dalla poca copia dell' Acqua, ove la fontana non ne somministri quella quantita per fare lo sforzo che le sarebbe necessario. Il quinto nasce dall'ineguaglianza delli tubi, o per la soverchia angustia de' medesimi, onde l'Acqua viene ritardata dai fregamenti. Il sesto impedimento deriva dalla figura de' tubi, che ora in alcun sito si vadano a restringere, ed ora slargando; ed é meglio che nella loro unione si pieghino circolarmente, e non in angolo, perche l'angolo rompe l'impeto dell' Acqua. Ed è necessario. che il tubo nella sua apertura termini in forma d'imbottitojo; che egli sia nettissimo, ed unito; affinche l'Acqua non si divida

I getti d'Acqua più piccoli sono quelli che più montano in alto, in ragione dell' altezza del perpendicolo; poiche i maggiori troppo si dividono. In somma, supponendo sempre che non vi abbiano altri impedimenti, che quello che avviene per cagione della resistenza dell'aria, le differenze delle altezze discendenti dalle ascendenti, che per ordine si sono notate nella Tavola che seguita, dalli piedi (1) 5 alli 50, sono in ragione de' quadrati delle posizioni delle altezze diverse, indicate nella Tavola

<sup>(3)</sup> La tavela è applicabile ad egni sorta di misure





















| 10.0        |      |             |    |                           | 55     |
|-------------|------|-------------|----|---------------------------|--------|
| Altezze     |      | Altezze     |    | Differenza<br>della linea |        |
| perpendico  | ları | perpend     |    |                           |        |
| delle Acque |      | delle Acque |    | del livello               |        |
| discenden   |      | ascend      |    |                           |        |
| discenden   | (1   | 2300110     |    |                           |        |
|             |      | , .         |    | - alasi a a               |        |
| palmi 5 on  | ce 4 | palmi       | 5  | palmioc                   | ince i |
| palmi 10    | 3    | palmi       | 10 | palmi o                   | 4      |
| palmi : 5   | 9    | palmi       | 15 | palmio                    | 9      |
| palmi 21    | 4    | palmi       | 20 | palmi I                   | 4      |
| palmi 27    | 1    | palmi       | 25 | palmi 2                   | - I    |
| palmi 33    | 0    | palmi       | 30 | palmi 3                   | 0      |
| palmi 39    | 1    | palmi       | 35 | palmi 4                   | 1 -    |
| palmi 45    | 4    | palmi       | 40 | palmi 5                   | 4      |
|             |      | palmi       | 45 | palmi 6                   | 3      |
| palmi 51    | 9    |             |    |                           |        |
| palmi 58    | 4    | palmi       | 50 | palmi 8                   | 4      |
|             |      |             |    |                           |        |

## IL FINE.

## IMPRIMATUR.

Jacobus Canonicus Mancini Vicarius Capitula

Joannes Andreas Luvisi S. Thæologiæ Baccalaureus, & S. O. Perusiæ Vicarius Generalis



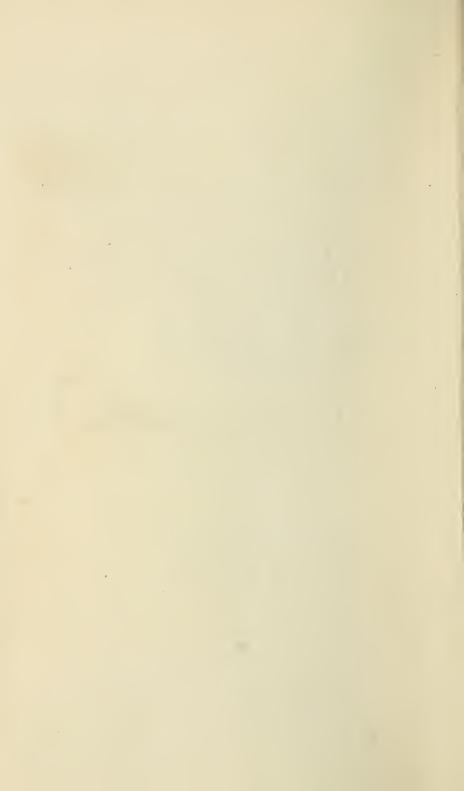

PA 6389 F4D43 1805

Frontinus, Settus Julius Comentario

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

D RANGE BAY SHLF POS ITEM C 39 11 23 04 14 022 9